# LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

JORNADA DE EMERGENCIA MIGRATORIA CON 835 LLEGADAS EN 14 EMBARCACIONES

# Bruselas defiende a Canarias con más fondos y policías de fronteras

- La UE mejora la colaboración con 14 millones y se plantea adelantar la nueva política de asilo comunitaria
- La Fiscalía de Canarias recurre al TSJC para que suspenda el protocolo insular de recepción de menores extranjeros
- El rey Felipe VI se interesa por la crisis de los migrantes en una reunión con Clavijo en Tenerife

PÁGINAS 18 ± 21



### **ECONOMÍA**

Canarias Destino Startup crece e importa talento para 50 firmas tecnológicas

### SOCIEDAD

# Serra teme el «colapso» del sistema universitario por los centros privados

El rector «ruega a la Virgen del Pino» por la precaria salud financiera de la ULPGC y pone la ciencia al servicio del fenómeno migratorio DEPORTES

El central de la UD Álex Suárez se pierde tres partidos por una lesión de tobillo

PAGINAS 34 y 35

PÁGNAS 26 y 27

### Retiro lo escrito

### Cállense de una vez



Alfonso González Jerez

última hora de la tarde de aver, se reunieron, en el Hotel Mencey, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Fue una entrevista solicitada por parte del monarca. El rey quería hablar y compartir informaciones y análisis con Clavijo sobre la situación de los migrantes menores no acompañados, pero también acerca del acelerado flujo de viajeros por la ruta atlántica. Entre la noche del martes y la mañana del miércoles Salvamento Maritimo rescató a 641 migrantes llegados en una docena de cayucos, de los cuales unas cuarenta eran mujeres y unos quince niños. Este ritmo de llegadas aumentarà sin ninguna duda en las próximas semanas y meses, con los pocos vientos y las calmas chichas propias de la estación. El reto al que se enfrenta Canarias

(frontera sur de España y de la UE) es formidable y demanda racionalidad politica, solidaridad y cooperación, recursos económicos, técnicos y profesionales, una auténtica política africana y una estrategia consensuada y eficaz. Nada de eso existe ahora mismo. El único agente político que está dando la talla en estas circunstancias es el Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo ha acercado de nuevo a la negociación para la reforma de la ley de Extranjería a un PP renuente, sin perder contactos con el PSOE. Ha conseguido no solo que Margaritis Schinas, el comisario de la UE para las Migraciones y la Seguridad visitara Canarias, sino que se comprometiese, en nombre de la Comisión, aportar catorce millones de euros de fondos adicionales para aumentar la capacidad de acogida, reforzar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para gestionar la migración, e incrementar el despliegue del Frontex para proteger la frontera exterior de la UE, entre otras medidas. Y por fin el PSOE afirmaba que se reuniria en breve con el PP para

desatascar la reforma de Extranjería en la Cámara Baja.

Pues bien. Después de tan magnificas expectativas los socialistas se han dedicado las últimas 48 horas a intentar reventarlas. Lo han hecho entregados a lo único que saben construir: relatos acusatorios donde brilla su desbordada humanidad sobre la canalla derechista. Así, por ejemplo, llevan días insistiendo en que el Gobierno de Canarias, con su nuevo protocolo de acogida, solo intenta empujar al mar de los niños migrantes, deslizando en algunos casos que corren peligros. De manera que un Gobierno autónomo, casi exclusivamente con sus propios medios, acoge, brinda techo, comida y vestido y, en la medida de sus posibilidades, escolariza a más de 5.500 niños lo hace para disimular, tal vez para ocultar su espiritu infanticida. Y toda esta miserable arremetida, que incluye amenazas de acudir al Tribunal Constitucional, por intentar que en el protocolo se cumpla, precisamente, la ley d'Extranjeria, y las fuerzas de seguridad y los fiscales no sigan entregando a la Comunidad autonómica niños con un albarán con un número en el cuello. Así que como no, yo me reuno contigo para reformar ley de Extranjería, pero hasta que eso no ocurra te voy a acusar públicamente de cometer delitos y poner en riesgo las vidas de miles de niños. Es alucinante todo esto v de una extraordinaria bajeza moral. Y aquí jalean esa bazofia, jalean la ruina del acuerdo, un montón de cargos socialistas que sospechan que nunca se acostumbrarían a ganar menos de 5.000 euros mensuales mínimos tocándose las gónadas. Como esta maldita partida de ping-pong resulta interminable ayer, igualmente, el PP acusó a María Jesús Montero sin pruebas, obviamente - de no querer soltar perras para atender a los menores en el futuro una vez ubicados en varias comunidades autónomas.

Cáilense de una maldita vez. Dejen los relatos meones y el oportunismo barato, siéntense a negociar, gánense el sueldo honestamente, cumplan con sus obligaciones, impresentables.

### Sol y sombra

## Un plan inquietante



Luis M. Alonso

edro Sánchez ha decidido poner en marcha su estratagema intimidatoria con la prensa que considera desafecta. Hay quienes sospechan que su pomposo plan para salvar la democracia, confuso y desarticulado, no es más que una nueva cortina de humo con el fin de desviar la atención y tratar de acallar las investigaciones sobre su familia. Por ese mismo motivo, arguyen, no hay que darle demasiada importancia. Yo, en cambio, sí creo que es necesario dársela; hay que extremar la precaución ante un gobernante que se proclama democrático y decide, al mismo tiempo, repartir carnés de prensa y controlar a los medios de comunicación por medio de listas y registros que retrotraen a tiempo pasados indeseables para cualquiera con un concepto claro de la libertad. No pretendo aburrir con la panoplia de sentencias o citas que adornan el periodismo, algunas de ellas tan rimbombantes como la artillería liberticida que exhibe el presidente del Gobierno: solo recordaré la frase de Albert Camus de una prensa libre puede ser buena o mala, pero, sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala.

Si lo que Sánchez ha urdido es una táctica simplemente para amedrentar o coaccionar a los medios no afines, el mero hecho de anunciarla y llevarla al Parlamento, aunque sus efectos acaben siendo nulos, es ya una señal definitoria de su interés insano por seguir degradando la democracia y sus instituciones. Nadie hasta ahora en la Moncloa había mostrado un rostro tan iliberal, y el argumentario de un reglamento europeo en esta materia únicamente le sirve de burda excusa, ya que la pretensión de la normativa de Bruselas es precisamente la contraria y consiste en proteger la independencia de los medios en los estados socios de la UE.

Que a Sánchez no le importe mostrarse como un político decidido a vigilar a la prensa crítica con su gestión debería preocuparnos a todos los demócratas. Del mismo modo que inquieta escucharle que está dispuesto a gobernar al margen del Congreso.

### LA PROVINCIA

Director: Antonio Cacereno Ibanez

acacerglaprovinciales gajcace

DITORNAL PRENIA CANADISA

As also Equation Betsening C. B. P.O. H. J. Paint the Gran Cartaria, PSSN 1576-04250 D.E.G.C. 717/10/68 Modern Report Port (A DE ly Modern and Art Park (A De De La La Company and Art (A DE DE DE LA COMPANY AND A DE DE LA COMPANY AND A DE DE LA COMPANY AND A DESCRIPTION A DESCRIPTION AND A DESCRIPTION AND A DESCRIPTION A DESCRIPTION A DESCRIPTION AND A DESCRIPTION AND A DESCRIPTION AND A DESCRIPTIO

### Subdirector:

Fernando Canellada

Redactores jefe: Soraya Deniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodriguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino

Jefe de Contabilidad: José tiria

Redacción y administración: Hno.: 928 479 400, Fax: 928 479 401

Apd. de Correos, 180. laprovincia depues

#### Publication publicidad laprovincia giepiles

Thos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413

### Suscripciones:

suscriptorialia provinciales 1mo.: 928 479 496

### CLIEB LA PROVINCIA

Director, layor care an León y Castillo, 39 - 928 479 400

& Editorial Pressa Cararia, S.A. Las Palesos de Gran Cararia.







MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







FITA EMPRESA SE HA ACOGOD A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COMMANCIADAS COM EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LA LA REGIONES ULTRAPERIFERICAS PARAEL TRANSPORTE DE MERCAMINAS EN CANORIAS.

THE MANEET DE HECTE ETERGES.

### HUMOR PADYLLA



### **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

### Expofuturo Grupo Newport vuelve al parque de San Telmo

Expofuturo Grupo Newport, la mayor feria de empleo y formación de Canarias, está de vuelta en su cuarta edición. El Parque de San Telmo de la capital se convertiră, los dias 21 y 22 de noviembre, en el epicentro de la innovación laboral con la celebración. Se esperan 5.000 personas y 60 empresas.

### Inquietud en Tenerife por un posible obispo grancanario

Un atento lector de Vegueta, muy cercano a las murmuraciones eclesiásticas, hace llegar la inquietud en la Iglesia de Tenerife, jubilado el obispo de La Laguna. La posibilidad de que sea un grancanario el nuevo titular Nivariense que sustituya a Bernardo Álvarez desasosiega a los chicharreros.

### **Obras Públicas**



Izado del puntal de acero de 26 toneladas bajo el puente del Guiniguada, en la dirección sur de la vía. | 19/049

### El Cabildo instala el puntal azul para reforzar el viaducto del Guiniguada

El refuerzo metálico forma parte de la fisonomía de la estructura \* El director del proyecto señala que había «entradas de agua que produjeron oxidación»

Laura de Pablo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«Una maniobra de ingenieria espectacular», así calificaron ayer los técnicos, ingenieros y responsables del Cabildo el trabajo de colocación del puntal de 26 toneladas de acero en la parte baja del viaducto del Guiniguada. Unas labores que forman parte de la obra de emergencia para reforzar la estructura de la vía.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, señaló que es «uno de los movimientos más llamativos y delicados», pero también «de los más espectaculares» desde el punto de vista visual. Añadió que, a partir de ahora, no solo garantiza la seguridad de la via, sino que también cambia la fisonomía de la estructura de uno de los puentes más importantes de la isla. «El puntal se quedará y formará parte del viaducto, de ahí que lo hayamos pintado de color azul para destacarlo», añadió.

Aunque la circulación continúa restringida para el transporte de mercancias, la GC-3 es una de las vías más importantes de la isla. Por ella circulan a diario 130.000 vehículos, «De ahí la importancia de no haber cortado el tráfico en ningún momento, lo que lo hacía más delicado», añadió Hidalgo.



Hidaigo señala el puntal de acero durante los trabajos de elevación. Lu/tu-

### «Hemos llegado a tiempo»

El ingeniero José Antonio Llombart, director del proyecto del puente del Guiniguada y encargado ahora de su reparación señaló que la estructura presentó problemas «insólitos» que hubiesen sido «letales» para la propia estructura. «Hemos llegado a tiempo», añadió. El ideólogo del viaducto comentó que por un cambio del equipo técnico al final de la obra no se hicieron los procedimientos rutinarios. Esas carencias, dijo, «pudieron haber provocado que el puente se hubiese tenido que demoler». Llombart aseguró que el material era el adecuado. «Es un acero especial que tiene que ir protegido con una lechada de cemento por ser muy sensible a la oxidación». Lo que ocurrió, dijo, es que «no se colocó esa protección». Incluso, «había entradas de agua que no se taparon». Eso produjo «oxidación y rotura del material». | L. D. P.

«Pero si interrumpiamos el tráfico más de dos años para hacer la reparación hubiésemos provocado una incidencia en toda la movilidad de la isla», dijo.

### Una andamio invertido

El jefe de obra, Carlos Falcon, remarcó la complejidad de la obra «al tratarse de una reparación mientras mantenemos el tráfico y los servicios». Para el ingeniero, lo más complicado ha sido «el descenso e izado del puntal, por lo que tuvieron que intervenir especialistas nacionales e internacionales», subrayó Falcón.

Un total de 20 operarios de Freyssinet participaron en la maniobra, algunos de ellos provenientes de Suiza. Expertos en heavy lifting -levantamiento de estructuras de gran tonelaje- se encargaron de realizar la maniobra de izado que empezó a primera hora de la mañana y se prolongó hasta el mediodía. Trabajaron con una maquinaria capaz de levantar hasta 40 toneladas.

El puntal de 26 toneladas de acero quedó fijado a la estructura tras alcanzar los 86 metros de altura con cuatro barras de conexión de 36 centímetros de diámetro capaces de soportar, cada una, un peso de 100 toneladas. Fue colocado bajo el puente, en el lado tierra (dirección sur), la parte de la

vía que se vio afectada por la rotura de los tendones de acero construidos hace dos décadas.

«Encontramos la falla en una revisión puntual. Los tensores estaban caídos por completo en las dos estructuras», describió el consejero de Obras Públicas. «Se detectó que estaba en mal estado más del 50%. Eso encendió todas las alarmas». Con esta segunda fase de reparación, añadió Hidalgo, «se garantiza la estructura para 100 años vista». Sin el refuerzo, el puente «no podria estar con garantías absolutas de seguridad para el futuro». Los operarios completaron la maniobra desde un complejo dispositivo de andamios colocados a la inversa. Por él trabajarán a diario una decena de operarios sujetos a cables por seguridad. Se trata de un andamio invertido, construido específicamente para la maniobra y desde donde terminarán de colocar los tensores. «Esos tensores generarân una presión invertida sosteniendo el puente, cuya capacidad superará las 500 toneladas de fuerza», matizó Hidalgo.

Los tensores generarán una presión invertida para sostener el puente

> Hidalgo: «Tiene la misma filosofía que el puente colgante del Golden Gate o el Puente de Brooklyn»

A partir de ahora se inicia una nueva fase de trabajos con la instalación de cuatro nuevos tendones con casi 30 cables de acero cada uno en su interior.

Estimó que las obras puedan concluir la primera mitad del año 2025 «a falta de la prueba de fuerza para la que tendremos que cortar de nuevo la via sin demasiada afectación a la circulación». Unos trabajos cuya inversión oscilan sobre los 11 millones de euros.

### Estructuras increibles

Durante la supervisión de la instalación del puntal de acero al viaducto del Guiniguada, el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, hizo hincapié en que es una operación de ingeniería «llamativa e inusual que servirá de experimento práctico para los futuros estudios de ingeniería». Comparó la complejidad de esta obra con los realizados en Estados Unidos. «Tienen la misma filosofia que un puente colgante como el Golden Gate o el Puente de Brooklyn, pero invertido», dijo Hidalgo.

Los tensores, añadió, «en vez de sostenerlo desde arriba, lo hacen apretando desde abajo». Pocos puentes en el mundo cuentan con una estructura así, que además, se haya ejecutado a posteriori.

### Relevo en el gobierno municipal

### Betsaida González deja la Delegación del Gobierno para entrar como edila

Darias tiene pendiente reorganizar su gobierno asignar el área de Cultura a un perfil adecuado

Adzubenam Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tras dos días de incertidumbre desde la dimisión de Adrián Santana como concejal Cultura y su renuncia al acta, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, anunció ayer en sus primeras declaraciones públicas que será Betsaida González Rodriguez quien ocupe el asiento del edil saliente. Mientras tanto, Darias, quien tuvo palabras «de reconocimiento, de agradecimiento y de afecto» hacia Santana, debe todavia reordenar su equipo y asignar el área de Cultura.

Darias destacó el «compromiso» de Adrián Santana durante el último año al frente de la politica cultural de la capital grancanaria, además de definirle como «un gran trabajador». La alcaldesa, quien dio declaraciones en los minutos previos al arranque de la segunda edición del evento Canarias, Destino Startup añadió que se debe respetar la decisión tomada por el edil saliente, al tiempo que resaltaba que «la vida sigue y la ciudad también».

A falta de saber cómo será la reestructuración del gobierno municipal, Darias adelantó que Betsaida González Rodriguez se el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al aceptar el acta de concejala. Esto no quiere decir que la que ha sido hasta ahora jefa técnica del gabinete de Anselmo Pestana en la Delegación del Gobierno en Canarias asuma las funciones que tenía Santana, algo que deberá desvelar la alcaldesa en las próximas jornadas.

#### Técnica en Igualdad

Betsaida González Rodríguez es abogada y especialista en mediación familiar. Ha participado en varias asociaciones feministas, ha sido presidenta de juventudes del PSOE en Gran Canaria y es técnica en promoción para la Igualdad de Género. Durante un año fue asesora de gabinete del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza de Canarias -hasta la rotura del pacto entre CC y los socialistas en el primer gobierno de Fernando Clavijo-.

Darias describió ayer a González como «una mujer joven, formada, con mucha fuerza, con mucho dinamismo»; destacó su experiencia en el partido y señaló que se encuentra «ilusionada» con el cambio y que la «tristeza» -tras la renuncia de Adrián Santana- la había dejado para los dos primeros



Betsaida González Rodríguez, nueva concejala de Las Palmas de Gran Canaria. LP/DLP

La nueva concejala es licenciada en Derecho y técnica en promoción de la Igualdad de Género

> Darias agradece a Adrián Santana su trabajo y mira al futuro: «la vida sigue y la ciudad también»

días. En cuanto al reparto, prefirió guardarse la respuesta.

La alcaldesa tiene por delante la tarea de cubrir uno de los que pretendía ser ejes de su mandato. Quien suceda a Santana en el cargo deberá abordar la candidatura a
Capitalidad Europea de la Cultura
2031, además de la rehabilitación
de una serie de edificios que pretenden ser nuevos emblemas de
la ciudad: el Fyffes, los Cines Guanarteme, las Baterias de San Juan
y el Castillo de San Francisco. El
que hasta ahora era el edil más joven del Consistorio tenía un perfil
marcadamente cultural -ya había
trabajado de asesor con su predecesora, Encarna Galván-.

Otro de los cargos a repartir es el de la vicepresidencia de la Sociedad de Promoción. La entidad se encuentra en un momento dificil, especialmente desde que se diera a conocer en marzo una deuda a proveedores de 7,1 millones de euros -en parte ya subsanada- y dos

sucesivas denuncias interpuestas por el PP, de las que una ya ha sido aceptada por la Fiscalia Anticorrupción por un posible caso de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Mientras, la alcaldesa firmó ayer un decreto mediante el cual Nina Santana, actual concejal del área de Educación y Cultura, asume temporalmente todas las funciones de la concejalía delegada de Cultura que tenía hasta ahora Adrián Santana, Por otro lado, la concejalia del distrito Ciudad Alta, que también presidía el que edil más joven del Consistorio, pasa a su vicepresidente, el concejal Josué l'niguez, titular además de Seguridad y Emergencias, «en tanto se proceda al nombramiento de nuevo concejal presidente».

### Seguridad

### El PP alerta de que el tráfico de drogas y las agresiones sexuales crecen en la ciudad

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, recriminó ayer al grupo de gobierno, dirigido por Carolina Darias, lo que tildó de «autocomplacencia» en relación a los datos de seguridad y señaló que en el segundo trimestre del año crecieron delitos como las agresiones sexuales, los robos o el tráfico de drogas. «Se trata de tres de los ilícitos penales que mayor alarma social y sensación subjetiva de inseguridad generan en los ciudadanos», apuntó.

### Contratación

# Los nuevos contratos de limpieza avanzan sin recibir alegaciones

Los dos expedientes, que contarán con un presupuesto de 493 millones de euros, han sido trasladados al Consejo Consultivo

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un paso más en los trámites de los dos nuevos contratos del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y del servicio integral de limpieza de la ciudad, que contarán con una inversión total de 493 millones de euros para un plazo de ocho años. El procedimiento acaba de superar el plazo de 20 días de información pública sin alegación alguna y ahora continúa con el proceso para proceder a la licitación de ambos expedientes. Desde el Ayuntamiento afirman que supondrán una mejora en la higiene urbana de la ciudad.

Este paso previo, que incluía entre otros documentos la propuesta de estructura de costes de este servicio y la fórmula de revisión de precios aprobada el pasado agosto en Junta de Gobierno, es obligatorio en todos aquellos contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

El objetivo es poder fijar una formula de revisión de precios en el pliego. Para ello, se solicitó la estructura de costes del servicio a varias empresas del sector, conforme establece la normativa. Una vez evaluada la información, el Servicio de Limpieza ha propuesto la estructura de costes aprobada en Junta de Gobierno.

Los dos contratos han sido trasladados ya al Consejo Consultivo, que tendrá que emitir un dictamen en el proceso habitual de este tipo de contrataciones.

Entre las novedades que introducirán los dos contratos, se encuentra la renovación de toda la maquinaria y flota, así como su ampliación, la renovación de todos los contenedores y papeleras, además del aumento de los recursos humanos. Los pliegos renovarán los contratos de 2012 y de 2015 de limpieza viaria y recogida selectiva, ambos vencidos.

### Ciudad de Mar

### CC advierte sobre la situación del servicio de salvamento en las playas

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El portavoz de CC en el Ayuntamiento capitalino, David Suárez, alertó ayer del «desmantelamiento» del servicio de salvamento en las playas de la ciudad, en especial de Las Canteras, coincidiendo con la finalización del verano. Los horarios de este servicio se han visto recortados ya en dos horas desde el pasado 16 de septiembre. «Llevamos años solicitando que los horarios de verano se extiendan», señaló y resaltó la presencia de días calurosos en esta época.



### Movilidad



El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, junto a un representante de la Red de Ciudades que Caminan, Antón Prieto. Gos pastana

### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, acompañado de un representante de la Red de Ciudades que Caminan, Antón Prieto, anunció ayer la adhesión de la capital a esta entidad municipalista sin ánimo de lucro que promueve la recuperación del espacio público para los peatones.

Esta iniciativa, desarrollada a través de la entidad pública Sagulpa, pretende dar un nuevo impulso a la movilidad activa en la urbe y contribuir a la reducción del uso de los vehículos privados, estableciendo un compromiso con la «caminabilidad» para obtener beneficios tangibles como la reducción de la contaminación atmosférica y acústica y los accidentes de tráfico, la promoción de hábitos de vida más saludables.

«La adhesión de Las Palmas de Gran Canaria a la Red de Ciudades que Caminan es un paso más en la transformación de nuestro municipio hacia un futuro más verde y saludable: se trata de una iniciativa que no sólo encaja perfectamente con la estrategia de sostenibilidad que estamos impulsando desde el Ayuntamiento, sino que también

### La ciudad busca más zonas para que los peatones recuperen espacios urbanos

La capital es la primera localidad canaria en adherirse a la Red de Ciudades que Caminan

responde a la demanda ciudadana de disfrutar de entornos más seguros, saludables y accesibles», aseguró Ramírez.

Fundada en 2013, la Red de Ciudades que Caminan cuenta con más de 80 municipios adheridos, con una población total de unos 10 millones de personas. Su objetivo es equilibrar el uso del espacio público, actualmente dominado por los vehículos motorizados, con espacios destinados a las personas, mejorando así la salud pública, el medio ambiente y la cohesión social. La ciudad se convierte así en la primera ciudad de la isla que se adhiere a esta red, uniéndose a otros municipios de más de 300.000 habitantes en esta importante iniciativa.

La afiliación de la capital a la Red de Ciudades que Caminan abre un abanico de oportunidades y beneficios que no solo repercutirán en la movilidad urbana, sino también en otros aspectos de gran importancia para el municipio, como la formación del personal relacionado con la movilidad, el urbanismo, la accesibilidad o la seguridad vial a través de la Escuela de Espacio Público de la Red.

Además, Ciudades que Caminan proporciona asesoria técnica en temas relacionados con la recuperación del espacio público, que permitirá a la Concejalía de Movilidad, a través de Sagulpa, desarrollar y ejecutar proyectos que fomenten la movilidad activa y mejoren la calidad de los espacios urbanos.

### 50 millones de viajeros

Guaguas Municipales utiliza el foco de la Semana Europea de la Movilidad para reflexionar sobre el reto de la gratuidad en el transporte público, que demanda, a partes iguales, solidez y flexibilidad en la gestión de los recursos y en la prestación del servicio. La gratuidad se implementó en enero de 2023 y, desde entonces, la compañía de transporte ha experimentado un incremento extraordinario de viajeros, que la llevará a romper la barrera de los 50 millones de clientes al finalizar este año. El director general de Guaguas Municipales, Miguel Angel Rodriguez, ha ofrecido algunas claves. Durante su intervención puso el acento en que la empresa de transporte se encuentra expuesta a una «mayor dependencia» de las subvenciones de las Administraciones Públicas, que gestionan la politica de gratuidad. | LP/DLP

### Fiestas

# Una treintena de actos dan vida al programa de las fiestas del barrio de Cruz de Piedra

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalia de Distrito Ciudad Alta, presentó ayer la programación de las actividades que formarán parte de las Fiestas de Nuestra Señora María Madre de la Iglesia en el barío capitalino Polígono Residencial Cruz de Piedra. Un calendario que engloba más de una treintena de actos entre los días 19 y 28 de septiembre.

Las celebraciones comenzarán el jueves 19 de septiembre. a las 19:00 horas, con la bajada de Nuestra Señora María Madre de la Iglesia desde su altar. Asimismo, el viernes, a las 10:00 horas, alumnado del CIFP Cruz de Piedra participará en una exhibición sobre reciclado con clases prácticas en las que destacará la importancia de la sostenibilidad. La jornada culminará a las 21:00 horas con el esperado acto de inauguración de los festejos, con el pregón de la murga Los Trapasones, que han compuesto para la ocasión una canción dedicada al barrio.

### Turismo

# Un medio turístico inglés califica como «destino de referencia» en Canarias a la urbe

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Spain Travel News, la publicación online promovida por la revista Hosteltur y Turespaña, dirigida de manera específica para agentes y agencias de viaje del Reino Unido, destaca en un reciente artículo el notable desempeño del sector turístico de Las Palmas de Gran Canaria en julio de 2024. Según los datos publicados por el Sistema de Inteligencia del Turismo Sostenible de la capital (Fuente: ISTAC), la ciudad alcanzó una tasa de ocupación hotelera del 70,58%, lo que consolida a la capital como un destino turístico de gran atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales. Esta evolución, según el artículo, reafirma la posición de Las Palmas de Gran Canaria como un destino de referencia en el archipiélago.



El alumnado de los PFAE recibe formación sobre Sitycleta Sin Límites. EROS SANTANA

### SOLIDARIDAD

### Sítycleta Sin Límites cuenta con 50 nuevos voluntarios de programas de formación

La Concejalia de Movilidad, con la colaboración de Sagulpa a través de la asociación 'Mejor en Bici' y en colaboración con el Instituto Municipal de Empleo y Formación, ha puesto en marcha una iniciativa para convertir al alumnado de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) municipales en voluntarios del proyecto Sítycleta Sin Limites. Los llamados 'héroes y heroínas en

Sitycleta' forman parte de un programa de voluntariado a través del cual ayudan a personas con movilidad reducida a disfrutar de paseos en la ciudad, contribuyendo a fomentar una sociedad más sana y comprometida. Más de 50 integrantes participaron ayer en esta iniciativa. En los últimos tres años, la Sitycleta Sin Límites ha contado con cerca de 130 voluntarios que ha realizado 917 paseos. | LP/DLP

### **Puerto**

# Armas incorpora otro buque para transportar mercancías entre las islas capitalinas

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Grupo Armas Trasmediterránea incorpora a partir de octubre el buque Al Andalus a su flota para el transporte de mercancías entre las capitales de Gran Canaria y Tenerife, ofreciendo nuevas capacidades de carga y una mayor oferta horaria a las empresas y reforzando el suministro de las dos islas.

Se trata de un barco tipo Ro-Pax que incluirá el servicio de transporte de mercancias peligrosas con un servicio diario de lunes a viernes. El Al Andalus cuenta con capacidad para 1.275 metros lineales de carga, 215 pasajeros y 150 vehículos, y un total de 14.411 toneladas. Tiene una eslora de 160 metros, manga de 22,4 metros, un calado máximo de 5,9 metros y un tonelaje bruto de 14.411 toneladas. Ya en abril, había incorporado una nueva escala en Arrecife en la ruta que realiza entre el archipiéiago y Cádiz para fortalecer el servicio de transporte de mercancias.

### Mayor conectividad

Por otro lado, el Grupo Armas Trasmediterránea ha solicitado a las autoridades competentes el permiso para comenzar a operar desde el 1 de enero en el Puerto de Las Nieves, en Agaete, apoyándose en varias sentencias favorables de la Unión Europea. Este paso, afirma la naviera, supondrá una mejora del servicio de carga y el que se se presta al pasaje, una oferta que se sumará a la que realiza entre las dos capitales con más de 10 viajes diarios.



Recreación infográfica del aspecto del futuro parque del Istmo de Las Palmas de Gran Canaria. | 12/02/

# La ciudad y La Luz perfilan el plan de las nuevas naves humanitarias

La alcaldesa afirma que las dos instituciones se reunirán «tras el verano» para estudiar la propuesta realizada por los técnicos

A. Saavedra / E. Medina

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas se reunirán próximamente, «tras el verano» para estudiar el proyecto propuesto por los técnicos para construir las naves que albergarán las nuevas instalaciones del Programa Mundial de Alimentos y Cruz Roja, y permitirá recuperar un espacio para ciudad que se destinará a zonas de ocio y esparcimiento.

La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, afirmo ayer que aún no hay fecha para este traslado y que ambas entidades trabajan conjuntamente «para dar esa solución que necesitan la ciudad y el puerto».

El primer paso se dio antes del

inicio del periodo estival, cuando se produjo una primera reunión en la que los técnicos de la Autoridad Portuaria «mostraron la idea que ellos pretenden proyectar y que abarca solamente la mitad de la parcela» situada en el interior del Puerto de la Luz, señaló la regidora municipal. Ahora, en el próximo encuentro, se realizará una valoración de esta propuesta inicial con el objetivo de consensuar «una intervención conjunta e integral entre el Puerto y la ciudad como dos agentes que, necesariamente, tienen que entenderse».

La demolición de los actuales centros logísticos del Programa Mundial de Alimentos y de Cruz Roja tras su traslado permitirá ganar 50.000 metros cuadrados en el muelle de Sanapú para crear un espacio verde entre La Rambla

Juan Rodríguez Doreste, concretamente desde el acuario Poema del Mar, y la pasarela Onda Atlántica, en el marco del proyecto Puerto-Ciudad.

Los trabajos de construcción de las dos nuevas naves y de un gran parque fueron anunciados en 2022 y debería estar en este momento en fase de ejecución, según el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria adoptado en mayo de 2023, que modificaba el plazo para su construcción para que se ejecutara entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre el modelo a desarrollar ha retrasado la puesta en marcha de este proyecto con el que se pretende transformar el paisaje urbano de esta zona de la ciudad.

### **Empleo**

# El Consistorio convoca la estabilización de nueve plazas de empleo público

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado el proceso de estabilización de nueve plazas de empleo público, tal como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes.

Estas plazas se suman a las 514 convocadas en el último mes para cumplir con la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Las personas que aspiren a ocupar uno de estos puestos pueden presentar sus candidaturas a través de la Sede electrónica y el Portal del Empleado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, explica que con estas nueva convocatoria se pretende estabilizar cuatro plazas de letrado de la plantilla de personal laboral fijo, tres en el ámbito del Trabajo Social, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala técnica y clase media, y dos de en Ingeniería Informática, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala técnica y clase superior.

El sistema de selección para estas plazas es el de concurso oposición y todos los puestos se ofertan tanto por el turno libre como por la vía de la estabilización.

Desde el 23 de agosto el Ayuntamiento ha lanzado la convocatoria de 523 plazas de las 896 establecidas hasta final de año.

new travel

# Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

INICIO DE VENTAS ISLAS CANARIAS 25 y 26
SEPTIEMBRE

MÁS VIAJES 27 SEPTIEMBRE

### **ACREDITADOS**

Podra reservar un viese a partir de la fecha que se indica en su carte de ocreditación a partir de las 09 DIN (08 BON en Canacias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

### MÁS VIAJES

Podrá reserver más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos dias laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

Las Palmas de Gran Canaria Avda Rafael Cabrera, 24 928,987,041

azulmarino

Commute condiciones WORLD 2 MEET CORPORATE SILLI of General Rivers, 154 0 1010 Polima, NIF BOW/NS // LICENCIA AVBAL 772

### **Tribunales**

### Un bebé quedó tetrapléjico por un «zarandeo brusco», según las peritas

El fiscal solicita tres años de cárcel para el niñero y la familia eleva su petición a 12 años \* La defensa alega que no se puede determinar quién produjo las lesiones

Benyara Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las conclusiones de las peritas del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que examinaron a un bebé de cinco meses ingresado en abril de 2019 en el Hospital Insular con graves daños neuronales son contundentes: sufrió el síndrome del niño sacudido o zarandeado. Las médicas explicaron ayer en el juicio que se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que los traumatismos que presentaba el menor en distintas zonas del cuerpo son indicativos de que las lesiones se produjeron por un «zarandeo brusco», en el que es necesario ejercer «cierta intensidad». El menor quedó tetrapléjico, perdió el habla y cinco años después solo puede desplazarse en silla de ruedas.

El fiscal pide una pena de tres años de cárcel para Ángel Moisés P. R., el niñero del menor y la persona encargada de cuidarle el día de los hechos, por un presunto delito de lesiones cometidas por imprudencia grave. La acusación particular, ejercida por el letrado José Luis Mayor, eleva su petición a 12 años de cárcel al entender que se trata de lesiones agravadas sobre un menor de 14 años. El abogado de la defensa, Adrián Ruano, solicita la libre absolución porque considera que solo se puede conjeturar sobre quién causó las lesiones al bebé.

El primero en declarar ante el tribunal fue el propio acusado, un vecino de Puerto del Rosario que



El acusado Ángel Moisés P. R., de espatdas, ayer en el juicio de la Audiencia Provincial. I в. м.

conocía a la madre del menor porque ambos formaban parte del grupo de música de una iglesia evangélica y fraguaron una relación de amistad. Tan es así que cuando a Ángel Moises lo echaron del trabajo y, para evitar que tuviera que regresar a Madrid, la mujer le ofreció un trabajo a tiempo parcial como niñero de su hijo. Estuvo un mes y medio cuidando al menor mientras ella estaba ocupada trabajando.

«Conmigo estaba tranquilo, en

una ocasión fui a entregárselo a la mamá y él se negaba», aseguró el encausado. Afirmó ante el tribunal que había apreciado un «posible maltrato» porque tenía moratones en las piernas y en los brazos, una «pinta» de sangre en un ojo y la lengua azul. Sin embargo, esta teoría fue descartada por el juez instructor cuando devolvió la custodia a la madre porque no detectó indicios de lesiones en el ámbito doméstico. Su progenitora explicó que lo que él interpretó

como hematomas eran en realidad marcas de nacimiento.

El encausado dice que el 27 de abril de 2019, cuando le entregaron al bebé sobre las seis de la mañana, lo notó «como adormilado», pero pensó «que era normal». Tomó la mitad de un biberón a las nueve de la mañana y, cuando a las 12 del mediodía intentó darle el segundo, este se negaba. Según la versión del acusado, no notó nada extraño hasta las tres de la tarde, cuando llegó su madre a re-

cogerlo y se le desplomó en los brazos, con la cara blanca y el cuerpo frío. Lo primero que hizo fue llamar al pastor de la iglesia, que vivía en el piso superior, y rezar por el menor antes de llamar a la ambulancia: «Oramos durante dos minutos porque tenemos una fe ciega en Dios».

La madre del menor declaró que cría sola a su hijo y, «como no tenía esa figura paterna», le «pareció buena idea que lo cuidara» Ángel Moisés P. R. En ese mes y medio, había visto que «lo trataba bien», hacía videoliamadas con ella y le mandaba fotos de su hijo todos los días, a excepción de ese 27 de abril.

El menor perdió el habla y cinco años después solo puede desplazarse en silla de ruedas

«Oramos por el niño durante dos minutos porque tenemos una fe ciega en Dios»

Entró a la casa del encausado y lo vio llegar con el bebé en brazos, mientras le decla que estaba un poco raro. «Le dio la vuelta y vi que estaba totalmente blanco, con puntos grises en la cara, que luego me dijeron que era por falta de oxígeno. Tenía la vista perdida y no enfocaba nada», declaró la testigo.

Las peritas no pudieron situar el zarandeo que provocó las lesiones en un momento temporal concreto, aunque en cualquier caso mantienen que fue «cuestión de horas, no más de un dia, ni mucho menos». El juicio quedó visto para sentencia.

# Tres años de cárcel por engañar a un transportista para llevar cocaína

El acusado reconoce que escondía la droga en repuestos de coches para que su amigo la trasladara en ferris hasta Lanzarote

B. Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El hombre acusado de engañar a un amigo transportista para que llevara repuestos de coches, con cocaina oculta en su interior, de Las Palmas de Gran Canaria a Lanzarote en ferris reconoció los hechos en el juicio celebrado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo, dictó sentencia en los términos acordados por las partes, con una pena de tres años de cárcel y 14.000 euros de multa.

La persona que destapó lo que ocurría fue el conductor de la empresa de transporte, quien, extra-

nado porque la carga que llevaba en el furgón era cada día más ligera, decidió inspeccionar las cajas del amigo de su jefe. Fue así como dio con varias bolsas de cocaína y, asustado, pidió consejo a una amiga abogada para evitar que el hallazgo le pudiera acarrear consecuencias negativas.

Decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que empezó a realizar las pesquisas oportunas. Pesaron los primeros paquetes, que tenian 105 gramos de sustancias y dieron positivo en cocaína.

Como el acusado Juan Alberto G. G. desconocia que habían interceptado el envío, decidieron organizar una entrega controlada en la sede de unos supermercados de Telde, que era el punto de encuentro habitual. Fue así como el 22 de marzo, tres dias después del hallazgo, lograron intervenir una carga de piezas de repuestos de coches que en realidad ocultaban otros 100 gramos de cocaina. La droga interceptada alcanza un valor en el mercado ilicito de 14.000 euros y el acusado también llevaba encima 295 euros, presuntamente fruto de las actividades de narcotráfico.

El jefe de la compañía le había pedido al conductor en octubre de 2023 que cargara en el furgón los repuestos de coches que le iba a dejar un amigo suyo. Esta acción se repitió hasta marzo, con una fre-



El acusado Juan Alberto G. G., de espaldas, ayer en el juicio. J R. M.

cuencia de entre uno y dos envios semanales. Otro empleado recogia el furgón en Lanzarote, dejaba los paquetes en la oficina y ahí los recogía el encausado.

El encausado está en prisión provisional por estos hechos desde el día de la intervención, el 22 de marzo de este año. El fiscal pedía inicialmente una pena de seis años de prisión, con multa de 35.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Juan Alberto G. G. admitió ser el autor de un delito contra la salud pública, en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud.

# PONTE AL DIA

Más actualidad y entretenimiento en el magacín de Televisión Canaria

DE LUNES A VIERNES de 12.00 h. a 14.30 h.







### Santa María de Guía

### Un día frenético para tomar las riendas

Alfredo Gonçalves nombra un interventor en su primera jornada como alcalde de Guía • «Más que orgullo, papi», la frase de su hija que le marcó tras ser elegido

Javier Bolaños

SANTA MARIA DE GUIA

El nombramiento de un interventor para poder preparar las nóminas, anular unas oposiciones, firmar una quincena de documentos, conceder tres entrevistas y rechazar por falta de tiempo otra tanda, infinidad de llamadas, reunirse con empleados municipales y, a su vez, con sus nuevos compañeros de gobierno. Alfredo Gonçalves se levantó y sin ayuda del despertador a las 5.30 de la manana para ejercer en la práctica por primera vez como alcalde de Guia. «La gente me ha trasmitido mucha llusión», reconoce el nuevo regidor, con el recuerdo de la frase de su hija «Más que orgullo, papi». El trabajo no acabó ahí. Pero, por la tarde había que volver a hacer algo de deporte con su perro, al que llevaba dias sin sacar, para despejar la cabeza tras semanas de tensión.

El pentapartido echa a andar con un primer día frenético. Las oficinas municipales han sido esta mañana del miércoles un hervidero de gente moviéndose de un lado para otro. Sobre todo, en la planta noble. Los diez nuevos concejales han tomado posesión de sus nuevas competencias, de sus despachos y han empezado a tomar conciencia de lo que van a tener entre manos.

Gonçalves aparenta estar con la mente en mil asuntos. En esa mañana agitada, no para de entrar y salir de su despacho, de atender llamadas y a personas. Ya el martes, cuando tomó el bastón, fue un aviso de lo que se le avecina.

A pesar de todo, enseguida se le abre la sonrisa cuando recuerda que, de tantas palabras y escritos que ha escuchado, la que más ilusión le ha hecho es la de su hija adolescente, Claudia: «Más que orgullo papi», que publicó en sus redes sociales, con una foto de su campaña electoral en un estrado.

### Insipido despacho

Después de una noche en la que se quedó dormido temprano para lo que es habitual en él viendo el partido de fútbol del Madrid con el Stuttgart, y de dormir a piema suelta, a las 5.30 horas estaba en planta en su primera jornada en el nuevo de la política. Ni siquiera le hizo falta el despertador. Se fue a Las Palmas para conceder tres entrevistas a distintos medios de comunicación, teniendo que dejar otras pendientes.

Y ya, en el insipido despacho de la Alcaldia, la primera decisión formal fue la búsqueda de un interventor, para poder pagar las nóminas del mes que viene. De momento ha vuelto a echar mano del jefe de la Policía, Jonathan Quintana, hasta que encuentren una solución para el largo plazo.

### Espacio Joven

Las medidas básicas del grupo de gobierno son las siguientes: 1. Apostar por las inversiones responsables y necesarias. 2. Apostar por la pluralidad y el consenso. 3. Trabajar por la igualdad de oportunidades. 4. Velar por el bienestar animal, el patrimonio y la Naturaleza, 5. Acceso a una cultura plural, y un ocio responsable, 6, Mejora de medios de la Policia y Protección Civil. 7. Seguir apostando por el empleo y los planes de formación. 8. Facilitar los trámites administrativos. 9. Seguir fomentando el acceso a la actividad física y el deporte, y el apoyo, sobre todo, al deporte base. 10. Continuar con la creación del Espacio Joven. 11. Concluir y aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana. 12. Dar protagonismo y autonomía a los barrios. 13. Fortalecer el sector primario y comercio. J. B.

Luego tuvo que dar curso al pago de distintas administraciones, y paralizar unas oposiciones para tres plazas de administrativo porque había un recurso impugnándolo.

Se levantó a las 5.30 de la noche, sin despertador, para atender a los medios de comunicación

> Confía en mantener su rutina diaria de correr en compañía de su perro, pese a sus obligaciones

En la mesa tenia una quincena de documento a la espera de su firma, y están pendiente del pleno obligatorio para fijar las liberaciones y salarios. El nuevo alcalde tiene palabras de elogio para la plantilla, que es la que saca el gran trabajo adelante.

«Este es un ambiente de pueblo, y no he recibido reproches, sino ilusión». Alfredo Gonçalves ha agradecido la acogida que le ha brindado todo el mundo tras recibir el bastón de mando, dentro de un brusco giro de los acontecimientos políticos municipales.

«Ayer recibí un montón de llamadas, de mí partido y de mis amigos». En ellas le manifestaron sobre todo mucha alegría por el nombramiento.

En medio de las tareas formales, atiende a concejales que entran en su despacho para estudiar algunos expedientes y organizar el trabajo. No será una tarea fácil, ya que se trata de la unión de cinco partidos y de diez concejales. A pesar de todo, no aparentan dudas de que el reto que se han propuesta culminará con éxito en el año 2017, en el que tendrán lugar las siguientes elecciones municipales.

Alfredo Gonçalves sabe que el trabajo se alargará muchas horas. Eso sí, dejará tiempo para su perro, al que no ha podido sacar a correr hace dias. El nuevo regidor es un deportista habitual, que suele recorrer entre 10 y 12 kilómetros diarios. Una afición que espera no perder con las nuevas obligaciones que le van a venir aparejadas al cargo de alcalde de su pueblo, Guía, en un puesto en el que se está estrenando, aunque ya tiene experiencia en funciones de gobierno durante casi los últimos cuatro años.

### GÁLDAR

### Mil kilos de comida para los animales que viven en la calle

El Ayuntamiento de Gáldar ha recibido la donación de 1.000 kilos de alimentos destinados a animales abandonados en la vía pública. Se trata de una campaña de recogida organizada por Bombarderos MC Canarias y el colectivo Grupos Moteros de Canarias en colaboración con el Consistorio galdense. Se trata de la cuarta campaña de recogida de alimentos en el municipio destinados a animales abandonados en la vía pública. | LP/DLP

#### SANTA MARÍA DE GUÍA

### La Plaza acoge el festival universitario Unifest mañana

La Plaza Grande de Guía acoge este viernes a partir de las 20.00 horas y tras su éxito durante los dos años anteriores la tercera edición del Festival Universitario UNIFEST en el que se contará con las actuaciones de DJ Fortuny, Q'Chimba, DI Sammito, Ritmo Bakano y DJ Acaymo EM & Fran Grimón. Además de música, contará con zona gastronómica a través de food trucks y varios bochinches instalados en el interior y exterior de la plaza. | LP/DLP

### VALLESECO

### El calor acelera la recogida de la manzana reineta

Valleseco inicia esta semana la vendimia de la manzana reineta, donde comienza a partir de esta semana la campaña de recogida de la manzana reineta por parte del lagar Senderos del Valle. La recolección se ha acelerado por las altas temperaturas y por el tamaño de las piezas, que son algo más pequeñas que en anteriores recolecciones, aunque apuntan a que la calidad de la sidra será excelente. Se estima que se recogerán 8.000 kilos. | LP / DLP

### ARUCAS

### Juventud imparte el taller de lana fieltrada Florecer

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Arucas ha impartido el taller de lana fieltrada, Florecer. Con esta actividad, según los responsables municipales, se pretende trabajar y rescatar las fibras naturales, dentro de un cambio hacia la ecologia y sostenibilidad. Los adolescentes pudieron durante las cuatro horas de duración usar esas fibras para elaborar flores realizadas de manera artesanal. | LP / DLP



Affredo Gonçaives, atendiendo en su despacho de la Alcaldía de Guía al concejal Alejandro Rivero. La 8.

### Gálda

# Las laderas de la playa de Sardina serán reforzadas para evitar nuevos desprendimientos

El proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Galdar tiene una inversión de 756 980 euros

#### LP / DLP

GALDAR

El Ayuntamiento de Galdar acomete una nueva fase de estabilización de los taludes de la Avenida de la Playa de Sardina, que cuenta con un presupuesto de 756.980 euros a través de los Fondos Next Generation (UE), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto pretende aumentar la segundad en el talud vertical situado sobre la Avenida, que presentan riesgos de desprendimiento.

El Ayuntamiento de Gáldar encargó a una empresa de ingeniería un informe que reflejara la situación de estabilidad del talud situado sobre el paseo Marítimo de la Playa de la Sardina. El autor, dividió el talud en seis zonas, comenzando en la parte situada por encima del restaurante la Fragata, hasta las viviendas del barrio. Posteriormente se incorporó una séptima zona ubicada entre viviendas, dentro del propio barrio.

Tras las diferentes actuaciones, en esta fase centrarán en las denominadas zonas dos, tres y siete

En la primera se delimitan dos partes. La zona situada por encima de la actual barrera, en la que se puede desprender grandes rocas. Para evitarlo deben ser estabilizadas mediante el adosado de mallas de alambre de acero de alto límite elástico, ancladas al talud con bulones de diametro, longitud y patrón de anclaje adecuado. Luego está, en un segundo lugar, el tramo inferior afectado por pequeños desprendimientos, que irá con una cortina de malla.

La zona tres es un talud completamente fracturado en su mitad superior, con nesgo grave de desprendimiento, ya que los sosterimientos colocados, mallas de triple torsion y red de cables, están muy afectados por la corrosión y no garantizan la estabilidad del talud, adoptándose como solución un sistema de sostenimiento.

En la zona siete hay un problema de 'chineo' que afecta a las viviendas cercanas y a la circulación por el paseo. La solución prevista es un gunitado con armadura de malla de triple torsión.

### Tates.

# Hiperdino destina 765.000 euros en la reforma de su tienda en Jinámar

#### LA PROVINCIA/DLP

TELDE

HiperDino ha finalizado las obras de reforma de su tienda localizada en el centro de Jinámar, en el municipio de Telde, en Gran Canana. Para esta actuación, la cadena líder en Canarias ha destinado 765.000 euros. Tras dos meses de obras, esta actuación de mejora se ha llevado a cabo principalmente en los 700 metros cuadrados de sala de ventas de los que dispone este establecimiento de la enseña SuperDino, de la calle Manuel Alemán Álamo, número 24.

Con una sala amphamente renovada, se han instalado sistemas de iluminación y climatización de última generación para asegurar un ambiente de compra cómodo y agradable, adaptada también a la imagen moderna de la compañía

Dispone de una plantilla de 23 empleados, y cuenta con productos frescos de gran calidad en sus secciones de frutería, panadería, charcutería y carnicería. Además, tiene otras secciones como bodega, y ofrece un amplio surtido y múltiples referencias de otros muchos productos. Todo ello a los mejores precios de Canarias.

Otros servicios complementarios son servicio a domicilio y wifi gratuito en el interior de la tienda, Su horano es, de lunes a sabado, desde las 08.30 hasta las 21.00 horas, y, los domingos, de 09.00 a 15.00 horas.

En 1985 y con capital 100% canario nace HiperDino y, desde entonces, ha logrado posicionarse



Intenor del local ubicado en el centro de Jinamar fras su renovación. Li

La cadena es la que más puestos de trabajo genera con 9.500 trabajadores en sus tiendas

Los trabajos han finalizado después de dos meses de obras en sus 700 metros cuadrados

como la cadena preferida por los canarios y la que más puestos de trabajo genera: 9.500 trabajadores hacen que cada dia la expenencia de compra sea excepcional, brindando un servicio óptimo y un compromiso constante con la satisfacción del cliente

Su política de precios bajos, unido a su amplio surtido, variedad y calidad la convierten en la mejor opción de compra para todos los habitantes de Canarias.

Dispone, asimismo, de cuatro centros logisticos, dos dark stores o centros preparadores exclusivos y 34 tiendas DinoShop en régimen de franquicia.

Su impacto en el desarrollo económico y social se ve reflejado en la aportación del 2,58% al 
Producto Interior Bruto (PIB) al 
cierre del ejercicio de 2023; en el 
49,08% del total de las compras 
procedentes de proveedores locales, y en los programas y acciones que desarrolla a través de la 
Fundación DinoSol

La integración de la sostembilidad en la actividad de la companía contempla tres ejes de actuación fundamentales: sociedad y familias cananas, comercialización de productos y servicios sosterubles, y gestión ambiental y lucha contra el cambio climático.



### Oficinas táctiles de tramitación

El Ayuntamiento de Teror ha mcorporado cuatro Oficinas Táctiles de Tramitación para la gestión de trámites habituales con mayor demanda de la población, como certificados de empadronamiento o de viaje, entre otros. Los dispositivos están ubicados en las Oficinas Municipales, la Biblioteca de Teror y las dependencias de Servicios Sociales, Actualmente, a través de estos puntos de tramitación electrónica se pueden llevar a cabo diferentes gestiones, como la emisión de distintos certificados de empadronamiento individuales y colectivos, volantes de empadronamiento o certificados de viaje. | LP/DLP



SOMB

La Asociación Mujeres sin Sombra llega al Archipiélago con la idea de concienciar a la población del día a día de todas esas personas dependientes y de las mujeres que se dedican a su cuidado.

# En busca de la igualdad sin sombras

La Asociación Mujeres sin Sombra aterriza para visibilizar a discapacitados y a sus cuidadoras

Carla Gil Alberiche

TELDE

Lucia Ballesteros fue madre con 19 años, y cuando su hija, Sheila, cumplió los seis meses de vida, los médicos le detectaron una enfermedad genética que recibe el nombre de Sindrome de Angelman con un comportamiento Espectro Autista, Con el fallecímiento del padre de la niña, Lucia tuvo que afrontar el cuidado de la pequeña con la ayuda de sus padres, un recorrido que no ha sido fácil, sobre todo a la hora de tener que afrontar un puesto de trabajo. De este modo, nace la asociación Mujeres Sin Sombra, cuyo objetivo es llegar a todas las mujeres cuidadoras principales y mujeres en condición de discapacidad intelectual y crear conciencia institucional y social de los problemas que viven a diario.

Sheila Benito ha sido la inspitación para que este proyecto vea la luz, mientras que la experiencia de Lucia Ballesteros, presidenta y fundadora de la Asociación, ha sido la principal clave para poner en marcha la iniciativa. «Mi hija ahora mismo tiene 28 años, y yo tan solo cuento con 10 años de cotización porque los problemas que he tenido en los puestos de trabajo han sido sucesivos, porque al fin y al cabo tengo que estat pendiente de mi hija casi todo el tiempo de mi vida», senala Ballesteros.

El proyecto, que fue presenta-

do en Telde hace unos días, cuenta con una sede en Lanzarote, lugar en el que reside tanto Lucia como Sheila. En la isla vecina lleva en marcha unos tres meses, y la intención es que crezca en todas las islas del archipiélago canario. «Después de luchar mucho durante casi tres décadas ha sido hace 7 u 8 años cuando me he empezado a conocer a mi misma», explica Lucia Ballesteros. La sensación de rechazo a su hija, el miedo a que fuera agredida sexualmente o el no ser comprendida ni siquiera por los centros de dia a los que acuden las personas con estas discapacidades hicieron que tanto Lucia Ballesteros como otras muchas madres en esta situación, alzaran la voz.

Municipios como Ingenio o la misma capital grancanaria ya se han puesto en contacto con la Asociación Mujeres sin Sombra para promover el proyecto. Hoy en dia esta es la única agrupación que tiene como principal objetivo hacer que todas estas personas se cuenten sus expeniencias y no se sientan solas, por lo que como todo comienzo, el camino no ha sido sencillo. «Queremos crear un grupo y que nadie se sienta solo», apunta Lucía Ballesteros.

«Nuestro principal objetivo es dar visibilidad a la cuidadora, crear una casa comun para que cuando necesitemos cualquier cosa o estemos mal porque estemos agotadas no tengamos que



«Nuestro objetivo es crear una casa común para no tener que esperar a que nos atienda un psicólogo»

«Cuando la gente lo entienda se podrá empezar a hacer algo, porque si no se visualiza nadie lo cree»

esperar a ningun psicólogo», senala Ballesteros. En el primer año de vida de la asociación, la intención es no tocar temas que tengan que ver con la violencia de género a pesar de que la mayoría de las mujeres llegan con maltratos psicológicos, físicos o sexuales. Será más adelante cuando Mujeres sin Sombra apuesten por estos temas tan delicados. «Los abusos vienen de eso, porque estas personas con discapacidad muchas veces no se saben expresar», asegura la fundadora de la institución.

Con un trabajo de dedicación absoluta las 24 horas al dia durante los 7 dias de la semana, una de las cuestiones que más preocupan tanto a Lucía Ballesteros como a las demás mujeres que pertenecen a la Asociación es por qué muchas de estas personas no salen a la calle. «Están en sus casas, existen y tienen derecho a tener hijos y una vida normal», explica. «Podemos ceder responsabilidad y valemos igual que los demás», comenta.

Con tan solo unos meses de vida y presente tanto en la isla de Lanzarote como en Gran Canaria, lo que se pretende es concienciar a la población, lograr que se haga visible y se entienda la necesidad que tienen todas estas mujeres, «Cuando la gente lo entienda se podrá empezar a hacer algo, porque si no se visualiza nadie lo va a creer y no queremos que todo esto sea un tema tabú que no se habla», señala Lucía Ballesteros.

«Desde Mujeres sin Sombra queremos que cuando vean a una persona con discapacidad la traten igual y que no sexualicen a las mujeres con esta condición. Lo digo como mujer cuidadora y madre de una hija con discapacidad, porque es muy importante el bienestar de todas estas personas», finaliza. Una asociación que liega con la intención de que la igualdad sea lo primordial.

### Juan Antonio Peña conecta con su cuerpo y mente en las entrañas del templo Zen

LP/DLP

TELDE

Juan Antomo Peña conoció las instalaciones del Templo Zen Telde, un centro de meditación y bienestar integral, situado en el número 14 de la calle Diego Ramos Galván, en San Gregorio. La sesión ofreció al primer edil una experiencia ennquecedora de relajación y conexión interior. Tras concluir la clase, Peña destacó que se trata de «un espacio donde se fomenta la conexión con el cuerpo y la mente»

# Las Casas Consistoriales acogen la exposición La Grandeza de lo Pequeño

La muestra, disponible hasta el 29 de septiembre, ofrece una visión sobre escenas cotidianas en superficies pequeñas

LP/DLP

TENDE

La exposición «La Grandeza de lo Pequeño: Entre Cananas y Cu-ba», del artista cubano Nelson Wuenselao García Pérez, conocido como Wuence Ilega a Telde La muestra estará abierta al público hasta el 29 de septiembre en las Casas Consistonales de San Juan, y ofrecetá una visión única y detallada de los paisajes, escenas cotidianas y grabados que componen el universo artistico del creador.

Wuence, originario de Sancti

Spiritus (Cuba), destaca por su habilidad para representar con precisión y delicadeza la grandeza de lo cotidiano a través de formatos diminutos. A lo largo de su carrera ha explorado diversas técnicas, lo que refleja su creatividad y compromiso con el arte.

La exposición es una invitación a explorar un mundo de minuciosos detalles en los que Wuence captura la belleza de los paisajes rurales, marinos y urbanos. A través de su obra, logra plasmar la majestuosidad de la naturaleza y la vida cotidiana en superficies tan pequeñas como trozos de pie-

dra y cucharas de metal, desafrando la percepción del espectador sobre la escala en el arte.

Además de las miniaturas, los visitantes podrán disfrutar de una selección de grabados que complementan esta propuesta artistica, mostrando otra faceta del talento versátil del artista.

El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó la relevancia de esta exposición. «La Grandeza de lo Pequeño ofrece a los ciudadanos una oportunidad de reflexionar sobre la riqueza que se esconde en los aspectos más cotidianos de la vida».

### Nueva Canarias da voz a las mujeres y niñas afganas en el pleno de Telde y pide apoyos

LP/DLP

TELDE

Nueva Canarias Teide pretende denunciar y condenar las violaciones de los derechos de las mujeres y minas afganas bajo el régimen talibán. Los canaristas manifiestan que no se puede permanecer en silencio ante esta crisis humanitana y que se debe alzar la voz desde todos los rincones para que se actúe con urgencia en defensa de sus derechos. Piden el apoyo de todos los grupos con representación en el salón plenano.

### Cabildo



Obras de ampiración de la residencia de mayores del Cabildo de Gran Canana en Taliarte. Avoits ciuz

# El PP calcula en 4.000 personas la lista de espera sociosanitaria

La consejera Isabel Mena niega retrasos en la construcción de los nuevos centros de mayores y asegura que se abrirán en 2025

Jesús Montesdeoca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La lista de espera en los centros de mayores que dependen del Cabildo de Gran Canana y los plazos de ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias vuelven a enfrentar al gobierno insular y al principal grupo de la oposición, el Partido Popular (PP), que descontento con las explicaciones que ofreció la conseiera Isabel Mena en la última Comisión de Pleno denunció ayer que esa lista de solicitantes se acerca ya a las 4.000 personas, que achacó a los «nuevos retrasos» en la construcción y puesta en funcionamiento de los centros de la dependencia.

En respuesta a esas acusaciones, Isabel Mena negó que existan demoras en la ejecución del Plan Sociosanitano y aclaró que en estos momentos no se puede precisar la cifra total de la lista de espera porque el Gobierno de Canarias ha incorporado a 1.600 personas en los últimos meses y aún no ha dado tiempo a hacer un barrido para determinar cuántas de esas solicitudes son para residencias de mayores y cuántas para otros servicios de la Ley de Dependencia, como los centros de salud mental.

El Grupo Popular del Cabildo, en un comunicado, denunció «el aumento hasta cifras récord» de la lista de espera sociosanitaria en la Isla. En la actualidad, aseguró, hay cerca de 4.000 personas con la situación de dependencia reconocida que esperan por un recurso público del Cabildo, a las que habria que sumar las que aún están pen-

dientes de valoración por parte del Gobierno de Cananas.

En base a las respuestas que ofreció la consejera de Asuntos Sociales en la Comisión del Pleno del pasado martes, los populares sostienen que a los más de 2.000 solicitantes «que ha habido siempre», se acaban de incorporar otras 1.600 personas a través de la Fundación Tutelar Canana de Acción Social (Fucas).

Los populares creen que el problema de la falta de plazas de mayores «irá a peor» en los próximos años

«Como venimos denunciando desde hace años, estas cifras vuelven a confirmar que la atención a la dependencia y, en general, la gestión en materia de politica social está siendo uno de los grandes fracasos del gobierno de NC y PSOE», declaró el líder de la oposición y portavoz del PP en el Cabildo, Miguel Jorge, quien advirtió de que «el problema irá todavía a peor debido al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida».

Jorge afirmó que «el grave problema del incremento de la lista de espera para acceder a alguno de los centros públicos dependientes del Cabildo, que supone un autentico drama para miles de familias, refleja también la absoluta incapacidad del gobierno que preside Antonio Morales para poner en servicio nuevas plazas en la Isla a través del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que arrancó en 2018».

«Tanto la consejera como el presidente del Cabildo informaron en enero que a lo largo de 2024 se pondrian en servicio 887 nuevas plazas, muchas de ellas ya anunciadas desde el año 2020, pero la cruda realidad es que finalizará el año y no se habrá habilitado ni una sola plaza», apuntó.

La prevision que ofreció Mena es que la ampliación y el equipamiento del centro de Taharte (120 plazas) finalice en febrero de 2025; San Francisco de Paula (51 plazas), en abril de 2025; el centro de Tamaraceite (135 plazas residenciales y 21 de día), a principios del próximo año; y el centro de atención a la discapacidad intelectual (CADI) de Tamaraceite (62 plazas residenciales y 14 diumas), en mayo de 2025.

El PP lamentó que «este plan de infraestructuras, que prevé la creación de unas 1.500 plazas, no servirá en ningun caso para dar respuesta a una lista de espera que va a seguir aumentando en los próximos anos, tal como reconoció la propia consejera».

Mena, en declaraciones a este periódico, afirmó que la ejecución de esas infraestructuras «van todas en tiempo, por lo que es falso que tengan retrasos». Las obras de Tamaraceite y Taliarte finalizarán este año y el resto en 2025, pero antes de que entren funcionamiento hay que resolver cuestiones que llevan varios meses, como el suministro eléctrico o los obligatorios concursos públicos para el amueblamiento o la gestión de esos centros de mayores.

# El Cabildo reclama a la ONG de Rafael Hernández la devolución de 6.400 euros

Oportunidades de Vida no justificó en dos años toda la subvención de 30 000 euros

J. M. N

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación Oportunidades de Vida, presidida por el dirigente de la COAG y pastor evangelista Rafael Hernández, debe devolver al Cabildo de Gran Canana 6.473 euros por incumplimientos en las subvenciones nominativas otorgadas por el gobierno insular en los años 2022 y 2023 para realizar campamentos de verano.

El consejero insular de Prestdencia, Teodoro Sosa, ha ofrecido estos datos a preguntas de la portavoz adjunta del Grupo Popular, Pepa Luzardo, que desde que se conoció la investigación de la Fiscalia sobre Hernández, por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, ha requerido los expedientes de las ayudas públicas que ha recibido esa ONG, a la que el Gobierno de Canarias tambien ha retirado el contrato de atención a menores y ha trasladado a los miños a otras dependencias.

Sosa detalló que la ayuda para el campamento de verano del año 2021 está justificada y aceptada. Las subvenciones de 30.000 euros en los dos siguientes años solo están justificadas de forma parcial, con incumplimientos no sustanciales, por lo que el Cabildo ha reclamado el reintegro de 2.611 euros del año 2022 y otros 3.862 euros de 2023.

Segun Luzardo, Sosa le ha respondido que la subvención de 2024 está en trámite, por lo que entiende que también se va a conceder. A su juicio, eso supone «un escándalo» visto lo ocumido con esa asociación en los ultimos meses. También considera «muy grave» que cobrara una cuota de inscripción de 60 euros para participar en el campamento de verano de este año, ya financiado al 100% por el Cabildo con una subvención nominativa de 30.000 euros.

### ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO

### Morales suprime el puesto de coordinador de Medio Ambiente y lo crea en el área de Industria

El gobierno insular de Antonio Morales ha modificado su organigrama al objeto de suprimir el puesto de Coordinación Insular del Área de Medio Ambiente, Clima, Energia y Conocimiento y crear la Coordinación Insular del Área de Gobierno de Desarrollo, Económico, Industria, Comercio y Artesania. La resolución, publicada en el Boletin Oficial de La Provincia de Las Pal-

mas, modifica el Decreto de 23 de noviembre de 2023, por el que se creó la estructura organizativa del Cabildo en el actual mandato, para pasar un cargo publico de coordinador insular desde la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Raul Garcia Brink, a la de Industria, encabezada por Minerva Alonso. El puesto suprimido no se había cubierto aun. LJ.M.N.



### ANUNCIO

El Pleno de este Avantamiento, en nesión ordinaria de fecha 6 de septiembre de 2024, ratificó y aprobo el texto anicial del "Louvenio urbanistico entre el Ayuntamiento de Mopán y las sociedades enercantiles MASPALOMAS HORIZONTE, S.L., y DESTREZA GLOBAL, S.L. para la parcela sita en e/Guacimara s/n – Altos de Arguineguía, Término Municipal de Mogán", y se acoció la apertura del tramite de información publica, expediente 16264-2023.

Por el presente se comunica su exposición a información pública por plazo de DOS MESES, computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la ida, a tenor de lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 4 2017 de 13 de juno, del suelo y de los Espaços Naturales Protegidos de Canarias, para que cuar los se consideren interesados puedan examinar el expediente y de los que a su derecho convenza.

Durante dicho plaza, el expediente podrá ser consuttado en horario laborable de 0900 a 1800 horas en el Servicio de Urbaniamo (Planeamiento, Gestión y Ordenación del Ferritorio), Oficiona Municipales, situado en e Tamarán nº 4. Arguineguio. Asietesmo se podrá consultar en web del Ayuntamiento de Mogán (Arest y Conceplias, Urbaniamo Planeamiento-Información Publica) a través del siguiente enlace higos. Www.mogatica. 10 arbaniamo 60 planeamiento.

La presentación de alegaciones se podrá realizar desde el trámute «Alegaciones a expediente en periodo de información pública» en la sede electrónica de la web municipal <a href="https://www.mceaq.cs">https://www.mceaq.cs</a>), en el caso de que la presentación sea en cualquiera de los recos la informas determinadas en el armendo foct de la Les 30 1015 de 1 de octubre del frucesca mento Administrativo Comunida las Administraciones (hiblicas deberá hacer constar en el asunto el signiente testo: "Presentación de alegaciones a expediente o" 16264-2023 del Servicio de Urbanismo (Plancamiento, Gestión y Ordenación del Territorio)".»

En Mogán, a 13 de septiembre de 2024 La Akaldesa Presidenta. Edo, Onalia Bueno Garcia

### Ingenio

# El Santísimo recupera una década después sus fiestas de Los Dolores

La festividad, que nacio a inicios de los 90, se quedó en 2013 por falta de relevo generaciona:

#### R. Torres

NGEN O

A Sonia Ramirez le llevaba rondando por la cabeza desde hacía tiempo la necesidad de reactivar la participación cuidadana en El Santisimo y aprovechó una reunión vecinal con el Ayuntamiento para lanzar una idea, el barrio debia recuperar sus fiestas de Los Dolores después de más de una década. «Esta fue una fiesta muy arraigada en El Santisimo y hay que protegerla», señala una trabajadora social que abandera el renacimiento de una festividad que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la villa desde principios de los 90. Hasta ahora, la talla de la virgen aguarda en una vitrina ante el local social.

Fue en 2013, tras más de 30 años, cuando el barrio dejó de celebrar estas fiestas por la falta de relevo generacional para mantener activa la asociación de vecinos. «El anterior presidente se vio solo y lo dejó; la población ha envejecido y mucha gente se desentendió», relata la ahora presidenta de la asociación de vecinos Villa del Viento. A su propuesta se sumaron Zenaida, Noelia, Saro, Ani, Amhoa y Carmelo, quienes se agruparon para volver a constituit el colectivo vecinal,

El objetivo de estos siete impulsores de la recuperación de las fiestas de Los Dolores, que el barrio celebra entre el 20 y el 22 de septiembre, este próximo fin de semana, no solo es rescatar una tradición perdida, sino crear un sentimiento de comunidad entre los casi desconocidos habitantes de este barrio. «La mayoría de las personas que crearon el barrio han fallecido y los vecinos nuevos no nos conocemos», apunta.

La asociación volvió a conformarse hace cuatro meses y ya ha logrado una subvención municipal de 4.000 euros. Pero el colectivo no solo quiere rescatar esta festividad, sino además potenciar el barrio. «Oueremos darle visibilidad porque es muy pequeño y a veces está olvidado por el Ayuntamiento», señala. De hecho, ya ha conseguido que el Consistono asfalte la carretera principal del barrio después de 30 años, arregle el suelo del parque y ya se haya comprometido a retirar unas palmeras a fin de ensanchar una calle.

### Santa cia



El alcalde Francisco Garcia y la edil Arminda Santana, acompañados por tecnicos municipales que organizan las jornadas. p. 12/012

# Las Jornadas de Salud analizan el uso de pornografía en los jóvenes

El municipio acoge del 1 al 4 de octubre la quinta edición de esta iniciativa \* El impacto de la tecnología es otro de los temas a tratar

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

El uso de la pomografia entre los jóvenes consumida a través de las redes sociales es uno de los temas que vertebra las quintas Jornadas Santa Lucia Saludable, que se celebran en el municipio del 1 al 4 de octubre. El sexologo Moisés Oliva ofrecerà a estudiantes de diferentes centros educativos una ponencia bajo el título 'FakeSex', en los que expondrá de qué manera interfiere este consumo en el desarrollo emocional, social y afectivo de los jovenes y la importancia de la educación sexual como prevención de acceso temprano a la pomografia.

Las Jornadas Santa Lucia Saludable también abordarán el impacto en la salud de las tecnologias de la comunicación, de la mano del catedrático de Psicología Clinica y Psicobiología Juan Ignacio Capafóns; y la prevención como iniciativa personal al bienestar y la salud, a cargo del catedrático de Biología Celular y presidente de la Asociación Alzheimer Canarias, José Regidor.

Otra de las actividades que conforma el programa de esta nueva edición es una mesa intersectorial en la que participarán representantes y agentes sociosamitanos del municipio. En ella se debatirá en torno al Plan Municipal de Adicciones y Promoción de la salud, un recurso público que tiene entre sus objetivos promover hábitos saludables y una cultura de la salud favorecedora del bienestar de la comunidad.

Al ciclo de charlas, que tendrán como sede principal el teatro Victor Jara, se le suma una sene de talleres dirigidos a diferentes sectores de la población. Los jóvenes podrán participar de actividades y recibir información sobre las perforaciones, piercing y tatuajes, salud sexual, primeros auxilios o el buen uso de las redes sociales.

El impacto en la salud de las tecnologías es otro de los temas que aborda esta edición

Los talleres de este programa van dirigidos a diferentes sectores de la población

Meditación y educación emocional, entre otros, van dirigidos al publico general, mientras que las personas mayores pueden asistir a pequeñas charlas sobre salud auditiva, gimnasia cerebral o cuerpo y equilibrio.

El alcalde de Santa Lucia, Francisco García, presentó ayer estas quintas jornadas municipales, acompañado de la concejala de Promoción de la Salud, Arminda Santana, y las directoras de los centros de salud de Doctoral y Vecindano, María de las Huertas Llamas, y Monserrat Matos, que también colaboran en esta iniciativa desde el comienzo.

Francisco García recordó que

Santa Lucia está adherida a la Estrategia Canaria de Islas y Municipios Promotores de Salud desde el año 2016, y que en 2018 el municipio fue la sede del encuentro de esta red.

«A lo largo de estos años hemos trabajado para ofrecer una visión de la salud que va más allá de la ausencia de enfermedad», destacó

### Centros educativos implicados

Por su parte, la concejala, aseguró que en las jornadas «tendremos actividades dingidas a todas las edades, unos dias a la población escolar, porque los centros educativos también están implicados en la tarea de promocionar la salud y los hábitos de vida saludables, y otros dias para la población mayor y para la ciudadania en general». Arminda Santana también agradeció la labor del personal técnico del área que dinge «por el trabajo que desarrolla desde hace muchos años en este ámbito».

Monserrat Matos aseguró que los dos centros del municipio están sencantados de participar, de la misma forma que lo hacemos en todas las actividades del Ayuntamiento relacionadas con la promoción de la salud, porque contribuyen a concienciar a la población sobre la importancia de preveniro.

Las Jornadas Santa Lucia Saludable forman parte de un proyecto integral que viene desarrollando el Ayuntamiento desde hace más de dos décadas, trabajando en proyectos que tienen que ver con el deporte y la salud, las personas mayores, las familias, la salud y los hábitos saludables en los jóvenes y la infancia.

### Comercio ofrece 100.000 euros de subvenciones para autónomos y la red empresarial

La partida ha aumentado estas ayudas en 30 000 euros para llegar a más empresas del municipio

#### LP/DLP

AS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio presentó ayer una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a personas trabajadoras autónomas y empresas del municipio para el mantenimiento y consolidación del tendo comercial

La alcaldesa Vanesa Martín y la concejala de Comercio, Almudena Hernández, destacaron la importancia de apoyar a los pequeños negocios del municiplo.

Vanesa Martin expresó su satisfacción al lanzar esta iníciativa, subrayando la valentía v el sacrificio del empresariado local. «Esta subvención no solo tiene como objetivo poder ayudar a nuestro pequeño comercio sino también el de dar la oportunidad a nuestros vecinos y vecinas de disfrutar de una oferta comercial y de servicios de calidad en su propio municipio, sin tener que salır afuera, generando economia y más oportunidad de empleo en el pueblo», manifestó.

Por su parte, la edil responsable del área detalló los principales aspectos de la convocatoria, que este año cuenta con una partida municipal ampliada de 100.000 euros, un aumento de 30.000 euros respecto al año pasado. Las subvenciones que se otorgarán son de 1.200 euros por beneficiario y abarcarán una gama más amplia de actividades comerciales, gracias a la ampliación de los epigrafes subvencionables.

### Gastos subvencionables

Los gastos subvencionables uncluyen una serie de pagos directamente vinculados con la actividad empresanal, como cotizaciones a la Segundad Social, seguros empresariales, arrendamiento, mantenimento del local y heencias de herramientas informáticas para fomentar el comercio electrónico o el teletrabajo. Las ayudas se concederán hasta agotar el crédito disponible, y se gestionaran mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, dando prioridad a las solicitudes segun su fecha de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes estara abierto desde hoy y finalizará el hasta el 9 de octubre.



La historia de las fiestas de la Virgen del Carmen de Arguineguín y Playa de Mogán quedará para siempre retratada en una pieza audiovisual escrita y dirigida por Joel Cazorla y Chemi Pérez, un moganero y un murciano afincado en Canarias que pretenden llevar a la pantalla el encuentro de las dos imágenes. «Más allá de la promoción turística es una forma de poner en valor una fiesta única en España», señalan.

### La virgen del Carmen salta al cine

El robo de las joyas de la talla de la cofradía de Arguineguín en 2021 inspira el corto 'El beso de las vírgenes', un híbrido entre realidad y ficción que ensalza la fiesta moganera

R. Torres

MOGAN

Gara reside en el barrio marinero de Playa de Mogan e Indira en el de Arguineguín, son pareja, llevan años estudiando juntas en el instituto y tienen un sueño en común: dejar atrás sus pueblos natales para marcharse fuera de la isla a trabajar o estudiar, quién sabe Pero les frena el dinero. Hasta que Gara encuentra un remedio para ese problema: robar las joyas que los pescadores de Argumeguin habian regalado a la virgen del Carmen que preside su cofradia. Y en medio de un pueblo molesto que intenta avenguar la identidad de los autores el robo, las protagonistas de la historia bajaran devolver las joyas robadas al altar de la imagen mariana, pero la unión de las dos tallas del Carmen les recuerda su deseo de uniciar una nueva vida

Las jóvenes son personajes ficticios y el robo, real y ocurndo en la madrugada del 7 de enero de 2021, inspira ahora el cortometraje El beso de las virgenes, una pieza audiovisual dirigida por el moganero Joel Cazorla y el murciano Chemi Pérez que contará la historia del encuentro de las dos imágenes de la virgen del Carmen durante las fiestas de ambos barrios.

El cortometraje serà un híbrido entre la ficción y el documental, porque para montarlo sus creadores utilizarán imágenes grabadas en tiempo real durante la próxima edición de las fiestas, en julio de 2025, aunque ya llevan dos años tomando recursos audiovisuales de estas celebraciones. «Ese es el desafío más grande, porque vamos a rodar ficción en medio del encuentro de las dos virgenes», señalan los directores, «queremos que la fiesta real entre en el corto para acercamos a la ficción de una



voel Cazorla y Chemi Pérez ante el mural de la virgen del Carmen en la cofradia de pescadores de Arguineguin. I soss casos outras

forma más naturalista».

El guión para este corto ya está escrito y a la espera de abrir el casting para la selección de las actrices, que los creadores pretenden que no sean profesionales. Este proyecto, que los creadores llevan a cabo a través de la productora Cabo Sur Films, de su propiedad, ya ha conseguido financiación del Cabildo de Gran Canana y tiene asegurado el apoyo del Ayuntamiento de Mogán.

Para los guionistas, el rodaje de este cortometraje supone una forma de «exponer la realidad en la que vivimos y llamar la atención del municipio». «Más allá de la promoción turística, es una forma de acercar a otra gente nuestra realidad, la forma de vivir de la gente de Arguineguín y

Playa de Mogán y de poner en valor esta fiesta única en España en la que se encuentran dos imágenes de una misma virgen», señala Joel Cazorla, «es además una gran oportunidad de regresar con unos ojos frescos y retratar las tradiciones cercanas desde un nuevo prisma».

Los guiones de la vida de estos jovenes directores, de 32 años, se han escrito en paralelo y tras una década viviendo en el extranjero, éste será el primer trabajo audiovisual de ambos en Canarias. Joel Cazorla estudió periodismo y comunicación audiovisual en Madrid con estancias académicas en Rumania, Argentina y México y trabajo durante años para La Opinión de Los Ángeles. En 2015 escribió y dingió su primera docu-

mental, titulado *No es tiempo para el silencio*, sobre los periodistas amenazados por el narcotráfico y después llegó *Periodismo sin patrón*. Chemi Pérez, por su parte, también es periodista y ha realizado documentales en Mexico, Guatemala y Argentina. Ha viajado a la Amazonía peruana para producir *Shirampari, herencias del río*, que ha rodado por festivales de relevancia como Sundance 2023, Palm Springs, DOC NYC, Santa Barbara, Big Sky y DOK Leipzig.

Juntos, Joel y Chemi han escrito y dirigido los cortometrajes I Wanna be your Dog (2019), Equinoccio (2021), L.A. Kelly (2023) y Wolf Country (2023). Con esa experiencia, esperan que El beso de las virgenes gire por los mejores festivales europeos.

### Veneguera celebra dos días de talleres y exhibiciones para impulsar el patrimonio canario

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

El Ayuntamiento de Mogán impuisa el proyecto 'Fortaleciendo nuestras raíces' que busca dar a conocer y poner en valor las tradiciones, la cultura y el patrimonio del Archipielago así como trasmitir los valores de la Reserva de la Biosfera de Gran Canana mediante la celebración de exhibiciones y talleres gratuitos en el barrio de Veneguera el 4 y 5 de octubre. Será en el espacio natural 'La Cardonera' y la plaza de Veneguera. El Consistorio financia estas actividades con una subvención de 15.000 euros procedente de la Consejeria de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canana.

La asociación El Legado estará al frente de los talleres. Entre otros, destacan el de alfarería e instrumentos musicales, el de visualización de estrellas, de bamo canano, de pintura o henna con símbolos aborigenes. También, en el marco de este proyecto, tendrá lugar el concierto del grupo Piedra Viva, la exhibición de Jomadas de Patrimonio de Mogán o la exposición de instrumentos de origen indigena.

### San Bartolome

### Maspalomas busca cartel para los carnavales del 'Amor a la Mexicana'

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La concejalia del área de Turismo, Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha lanzado la convocatoria del concurso para el diseño del cartel que anunciará el Camaval Internacional de Maspalomas 2025, que se celebrará del 18 al 30 de marzo, cuya temática será 'Amor a la Mexicana'

El penodo de inscripción ya está en marcha y finaliza el 11 de octubre a las 13:00 horas. Las obras deben enviarse en formato digital y asegurando una resolución adecuada para su futura reproducción en diferentes soportes. Se permitirá presentar hasta dos propuestas por participante. El plazo para la elección se abrirá del 14 al 21 de octubre y el ganador será el cartel anunciado.

### SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

### El Consistorio limpia la basura en los lindes de la GC-60 entre Lomo Maspalomas y el cementerio

Las concejalias de Parques y Jardines y de Vias y Obras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han realizado esta semanauna campaña de adecentamiento
paisajistico de los dos márgenes de
la carretera GC-60, entre el Lomo
de Maspalomas y el cementerio de
la localidad con la participación de
dos cuadríllas de personal municipal, a las que se han sumado también trabajadores del convenio fir-

mado por el Ayuntamiento con Foresta y operanos de Canaragua Medio Ambiente. Los trabajos se iniciaron en las inmediaciones del Bar Nicolás y finalizarán en el Cementerio de El Lomo. Las cuadrillas actuaron en ambos márgenes de la vía retirando toda la maleza y también todo tipo de basuras como latas, botellas, escombros y bolsas que se encuentran a su paso en un ancho de hasta cuatro metros. J LP



Los operanos adecentan los lindes de la carretera. | 19/019

Hace apenas siete meses que el fotógrafo Javier Reyes (Haría 1926-2024) murió, pero su legado sigue vivo. Entre 1943 y 1972 tuvo abierto un estudio fotográfico, desde el que retrató a los habitantes de los pueblos del norte de Lanzarote y de La Graciosa. También salió a la calle a captar la vida cotidiana, costumbres y vivencias de sus vecinos. Todo ello forma parte del documental 'Javier Reyes: la mirada artesana', que hoy se exhibe en Tenenfe.

### La mirada viva de Javier Reyes

El documental sobre el fotógrafo de Haría estrenado en diciembre pasado se proyecta hoy en Tenerife como homenaje de la Filmoteca Canaria a su trabajo

#### LA PROVINCIA/DLP

ARRECIFE.

Durante 30 años Javier Reyes compaginó diversos trabajos con el ejercicio profesional de la fotografia. Su arte y destreza lo convirtieron en el creador de uno de los fondos documentales más importantes de Lanzarote. A lo largo de esas tres décadas en que se dedicó con mayor intensidad a su pasión capturó la vida condiana de los habitantes del norte de la Isla y del archipiélago Chinijo. Javier Reyes: la mirada artesana, documental producido por el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y realizado por Veintinueve Trece, homenajea la figura del artista y repasa su legado. Estrenado en diciembre del año pasado, casi tres meses antes de su muerte, el documental ha Viajado ya a viarias islas y ahora es el turno de Tenenfe Filmoteca Canaria lo proyecta hoy en el Espacio La Granja, en la capital tinerteña, a partir de las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Después de la proyección habra un debate en el que participarán Nico Melián, director del documental, Mario Ferrer Peñate, guionista y autor de la idea original de la obra, además de periodista y autor del libro La fotografía en Lanzarote 1850-1950 y Miguel Ángel Martin Rosa, director del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Profundizarán en el legado, la metodologia de trabajo y la importancia de la obra de Reyes.

Con más de 16.000 negativos, lavier Reyes generó una de las herencias más neas del patrimonio visual, cultural, histórico y antropológico de Lanzarote y La Graciosa. Desarrolló este trabajo de forma incansable entre 1943 y 1972, dando lugar así a un proyecto que muestra el cambio y la evolución de la sociedad canana de la época.

Afincado en su estudio de Haria, mostró una enorme destreza para reflejar con veracidad, humanidad





### Algunas muestras del legado del fotografo.

Miles de fotos como las que acompañan a este texto, realizadas por Javier Reyes entre 1943 y 1972, se pueden ver a través de la web Memona digital de Lanzarote. | 12/012

y cercama las costumbres y vivencias de sus vecinos. Javier Reves, la mirada artesana, que homenajea y difunde la labor del fotógrafo mientras, profundiza en sus técnicas y sistema de trabajo a través de





declaraciones del propio artista y de sus familiares.

Su colección es tan diversa y profusa que ha llamado la atención de historiadores e investigadores de todo el mundo hasta el punto de que su obra se ha exhibido dentro y fuera de Canarias. En 2013, el Cabildo de Lanzarote comenzó a digitalizar, que puede verse de manera completa y gratuita en la Memona digital de Lanzarote.

### BIENESTAR SOCIAL

### Lanzarote acoge las I Olimpiadas Insulares Cognitivas para Mayores

La Ciudad Deportiva de Arrecife acogerá el próximo sábado,
21 de septiembre, las I Olimpiadas Insulares Cognitivas para
Mayores, Coincidiendo con el
Día Internacional del Alzheimer, el Cabildo de Lanzarote, a
través del Área de Mayores y
Relaciones Intergeneracionales, que dirige Nori Machin, ha
organizado esta actividad que
tiene como objetivo promover

el envejecimiento activo y saludable. Está previsto que participen en las olimpiadas cerca de medio miliar de mayores de todos los municipios de la Lanzarote y de La Graciosa. Las pruebas que realizarán los mayores han sido diseñadas por profesionales para estimular sus capacidades cognitivas al tiempo que pasan una entretenida jornada de ocio. | LP/DLP

### MOVILIDAD

### El Cabildo destina 288 millones en 15 años al nuevo contrato de transporte interurbano

El último Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote dio el visto bueno a la aprobación inicial del Estudio de Viabilidad que regirá el nuevo contrato de concesión del servicio de transporte publico regular de viajeros en Lanzarote, una licitación que planifica un gasto global de 288 millones de euros durante los próximos 15 años. El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort,

considera que el nuevo contrato «cambiará radicalmente la red de transporte insular». Supondrá incorporar nuevos servicios, más amplitud horaria y horarios estables, así como itinerarios más directos para ganar competitividad respecto del vehículo privado. La adquisición de ocho nuevas guaguas el pasado año fue uno de los primeros pasos para mejorar el servicio. | LP/DLP

### Arrecife

### Arrecife en Vivo arranca mañana su maratón de 40 conciertos que el 12 de octubre acaba

LP/DLP

ARREC FE

Arrectée está ya lista para el Festival Arrectée en Vivo con su maratón de 40 conciertos que arranca mañana. Esta edición trae como novedad la incorporación de dos jornadas más a la programación el Arrectée en Vivo On Firel del sábado 5 de octubre y La Fiesta Canalla que certrará el festival el 12 de octubre

Para realizar sus 40 conciertos los días 20 y 27 de septiembre, 4, 5, 11 y 12 de octubre, esta coproducción público-privada ha contratado a 112 empresas locales, ha tramitado 235 altas en la Segundad Social y cuenta con los recursos humanos de 650 personas que son proveedores locales.

La presencia en el cartel de bandas como Fu Manchu -que ofrecerá en Lanzarote su único concierto en España, abriendo aquí su gira europea- Bad Manners, Groove Armada Di Set Faithless Di Set, Lía Kali, Califato 3/4 o Los Chikos del Maiz ha supuesto la movilización de publico desde Escocia, Alemania, Inglaterra, distintos puntos de la Península y de Cananas.

### Las jornadas sobre la violencia infantojuvenil tienen un centenar de inscritos

LP/DLP

ARREC FE

Un centenar de profesionales de distintos sectores de la administración autonómica se han inscrito en las cuatro sesiones de las jornadas de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que ha impulsado el Ayuntamiento de Arrecife en colaboración con el programa Clave-A. Los módulos formativos, que se desarrollaran el jueves y viernes (19 y 20 de septiembre), se impartiran en sesiones de mañana y tarde en el salón de actos del Archivo Municipal de Arrecife.

El jueves por la mañana, los ponentes trataran sobre temas médicos o forenses, mientras que por la tarde los protagonistas serán representantes de la Unidad de Menores y Familia de la Policía Local de Arrecife. Explicarán el papel de la unidad del Agente Tutor, que se puso en funcionamiento el pasado curso escolar para prevenir la violencia en entomos escolares.

# El Hospital Virgen de La Peña logra reducir la lista de espera quirúrgica

De los 1.276 pacientes en junio de 2023 se ha pasado a 964 el mismo mes este año & El servicio de Rehabilitación cardiaca refuerza la atención a los enfermos

MRP.

PUERTO DEL ROSARIO

Los profesionales del Hospital Virgen de La Peña han logrado reducir la lista de espera quintirgica en el último año de 312 pacientes, ya que se ha pasado de los 1.276 en junio de 2023 a los 964 pacientes en el mismo penodo de este ejercicio, lo que supone un 24,45 por ciento menos.

En este sentido, el indicador de demora media para una operación quirurgica en el Hospital majorero se ha reducido en 21,23 dias, pasando de los 78,51 dias de media de espera en junio de 2023 a los 57,28 días a junio de 2024.

Así lo expusieron los responsables sanitanos en la isla al viceconsejero de Samidad y director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, en el transcurso de su visita al citado centro sanitaria donde estuvo compañado por el director del Área de Salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, el gerente de los Servicios Sanitarios de la isla, Javier Suleimán, y otros miembros del equipo directivo. Además, Díaz pudo conocer los detalles del nuevo servicio de Rehabilitación Cardiaca, con el que se refuerza la atención a pacientes cardiológicos de la isla.

En este nuevo servicio, en el que se abordan patologías como la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, se trabaja, asimismo,



Carlos Diaz, primero por la izquierda, con responsables sanitarios de la isla majorera, ayer, 🍱/DU

para optimizar el cuidado y el seguimiento exhaustivo de pacientes con patologias cardiológicas, enfatizando el compromiso con la calidad de atención y el bienestar de los pacientes.

El citado servicio cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de Medicina rehabilitadora, Cardiología, Enfermeria y Fisioterapia. «Con este nuevo recurso, seguimos incre-

mentando la cartera de servicios del Hospital de Fuerteventura y mejorando la asistencia sanitana que se presta en la isla», señaló Díaz, que también mantuvo un encuentro de coordinación.

### majorero Marcos Hormiga, licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Lengua y Literatura Inglesa y, además, es autor de numerosas obras.

El programa de los festejos populares de La Peña cuenta con una extensa vanedad de actos festivos, deportivos, culturales, religiosos y conciertos. Sin embargo, mañana, que es festivo en la isla, será uno de los dias más importantes dado que se celebra la tradicional romería desde el barranco de Betancuna hasta el pequeño santuario de Vega de Rio Palmas y, a la llegada de los romeros se procederá a la ofrenda a la Patrona, que permanecerá en la

puerta del templo durante la celebración de la misma.

El Cabildo procederá al cierre de una sene de tramos de carreteras con motivo de la celebración de las fiestas de La Peña. Por razones de segundad vial, movibidad y de fluidez de la circulación, desde hoy y hasta el domingo, fechas en las que se prevé gran afluencia de personas y vehiculos por las vias públicas, se establecerán medidas especiales de regulación del tráfico. Por ello, se restringirá la circulación en vanos puntos de la via FV-30. La institución insular y la empresa concesionana de transportes han establecido un dispositivo especial de guaguas.

### Matilde Asián dice que la decisión sobre investigar las tierras raras es del Parlamento

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Cananas, Matilde Asián, manifestió ayer que corresponde al Parlamento la decisión sobre si se debe investigar la presencia de tierras raras en Cananas, y al ejecutivo proceder con lo que decida la Cámara regional.

Esa ha sido la respuesta de Asián en comisión parlamentana a la diputada de Vox Paula Jover, quien lamentó el cambio de opinión del resto de grupos parlamentarios, que pasaron de apoyar las investigaciones sobre la presencia de tierras raras en el archipiélago en septiembre de 2023 a solicitar su paralización en mayo de 2024.

Las tierras raras son 17 elementos guimicos esenciales necesarios en la industria tecnológica moderna en pequeñas cantidades, unas materias primas estratégicas para todo tipo de aparatos, desde aerogeneradores a coches eléctricos, pasando por teléfonos inteligentes o sistemas de segundad del papel moneda. La Unión Europea depende de China en un 90% para la importación de esas tierras raras, cuya presencia en Canarias y en particular en la zona de Pajara, en Fuerteventura, es muy significativa, aunque es preciso investigar más para conocer las cantidades disponibles, segun explicó el físico de la Universidad de La Laguna Jorge Mendez ante el Parlamento en febrero pasado.

Sin embargo, el Parlamento de Canarias, con el único voto en contra de Vox, acordo en abril rechazar la extracción de tierras raras y paralizar las investigaciones. Meses antes, en septiembre de 2023, el Parlamento se habia pronunciado por unanimidad a favor de investigar las posibilidades de explotación de las tierras raras disponibles en los montes submarinos al suroeste de El Hierro y entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

### El poeta Marcos Hormiga lee esta noche el pregón de las fiestas de la patrona insular

Mañana se celebra la tradicional romería y la ofrenda en honor a la Virgen de La Peña

MRP.

PLERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuna ultiman los preparativos en el pueblo de Vega de Rio Palmas, municipio de Betancuna, para acoger desde hoy y hasta el pròximo dorningo la celebración de actos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Pena, Patrona mayor de los majoreros.

El pregón tendrá lugar esta noche a las 20.30 horas en la plaza anexa a la ermita, y corre a cargo del reconocido profesor y poeta





Crisis migratoria | Eruse as se «Leica con Canar as que espera anora la acción del Gobierno central



# Bruselas se vuelca con Canarias: más fondos, más Frontex y más cooperación

La UE da otros 14 millones, habilita los fondos Feder para paliar la crisis migratoria y abre la puerta a adelantar las medidas de la nueva política de asilo comunitaria

M. A Montero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Comisión Europea (CE) se ha volcado con Canarias con el objetivo de paliar la crisis migratoria que atraviesa el Archipielago, «Gracias, gracias, muchas gracias», insistió el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, nada más comenzar la rueda de prensa junto al vicepresidente ejecutivo de la CE Margaritis Schmas, con quien se reumó ayer en Tenerife para recabar la ayuda del Ejecutivo comunitano. No en vano, y tras meses de clamar en el desierto, Clavijo ve al fin cómo la presión de su gobierno en Madnd y Bruselas empieza a dar resultados. Más fondos, el «apoyo reforzado» de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas -el Frontex- y más cooperación. La sensación en el Ejecutivo autonómico es, una vez más, que desde Bruselas se atiende a Cananas mejor y más rápido que desde Madrid.

La cuestión ahora es que el plan extraordinano de la CE para ayudar en la «excepcional» situación que sufren las Islas depende en buena medida de la implicación del Esta-



Fernando Clavijo y Margaritis Schinas se saludan tras la rueda de prensa. (A. Gurinio

do, es decir, del Gobierno de Pedro Sanchez. Es el Ejecutivo nacional, como único interlocutor válido ante las autoridades de la UE -las voces digamos oficiales en la Unión son las de sus Estados miembros, no las de sus territorios-, el que ahora debe, por ejemplo, solicitar los dineros que la CE ha habilitado para la construcción de nuevos

centros de acogida, para la mejora de los ya existentes y, en definitiva, para sufragar parte de los gastos que conlleva la atención de las miles de personas que llegan en cayucos y pateras, con especial celo en el caso de los minos y chiquillos que vienen solos al Archipiélago.

El vicepresidente de la CE explicó que el plan elaborado por su de-

partamento -el gnego Schinas lleva la cartera para la Protección del Estilo de Vida Europeo, que incluye la politica migratoria- tiene cinco grandes pilares, no todos estrictamente económicos, de modo que la intención no es limitarse a transferir fondos sin más. En lo dinerano, la CE pone a disposición de España una partida extra de 14 miilones de euros para ampliar y mejorar la red de centros de acogida de Cananas, una suma que se añade así a los 20 millones que la Comisión ya autorizó el pasado marzo Además, como medida «excepcional» y solo para el caso del Archipiélago, Bruselas permitirá que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Feder que tantas obras ha costeado a lo largo y ancho de la Comunidad Autonoma, sirva para atender la emergencia migratoria. Es el Gobierno central, cabe insistir, el que debe encargarse de tramitar cuanto antes la transferencia de todos estos dineros.

En lo no estrictamente económico, y al margen del compromiso de reforzar la política de cooperación de la UE con los países desde donde vienen las barcazas - Mauntania, Senegal y Gambia-, Schinas también garantizó un desphegue especial o reforzado de Frontex en defensa de la frontera sur de la Union Clavijo recordó aquí que su gobierno ha pedido la presencia de Frontex en las Islas de forma operativa o material, ya que el papel que estaagencia europea tiene en estos momentos en el Archipiélago es meramente administrativo. El Ejecutivo regional quiere que el apoyo de Frontex en la gestión de sus fronteras -que son al mismo tiempo, cabe recalcarlo, las del sur de la UE- y en la lucha contra las mafias que se lucran subiendo a los migrantes a las barcazas se concrete en su desphegue efectivo en las aguas de una y otra onlla. «Es el paso que España no ha solicitado y que pedimos al Gobierno español», exigió de nuevo el jefe del Gabinete autonómico ahora cuando se tiene el compromiso explicito de Bruselas para llevar a cabo el desphegue. Hay vidas en juego, subrayó Clavijo, Junto con una mayor implicación de Frontex, la CE asegura también la asistencia de la Agencia de Asilo Europea en la atención y el cuidado de los migrantes menores de edad.

El otro pilar de esta nueva estrategia frente a la crisis humanitaria es la disposición de la CE para poner en práctica en Cananas, de inmediato, aquellas medidas incluidas en el *Pacto sobre migración y* asilo que sea posible aplicar desde ya, es decir, sin esperar a su entrada en vigor en 2026. La emergencia

Pasa a la pagina siguiente >>

### Crisis migratoria | Bruselas se «Leica con Canar as, que espera anora la acción del Gobierno central



« Viene de la página anterior

asi lo justifica, si bien ha de ser España, una vez más, la que lo pida.

El comisano Schinas, que ayer visitó varios centros de acogida en Tenenfe y El Hierro, hizo hincapié en que durante «muchos años» se ha abordado la cuestión migratoria «como bomberos, y ahora es el momento de actuar como arquitectos,

El éxito del plan extraordinario de la Comisión Europea depende de que el Estado se implique

Clavijo insistió en que el Gobierno de Sánchez no ha pedido el despliegue material de Frontex

construyendo un nuevo sistema basado en el derecho». El representante de la CE insistió, y con ello pareció enviar un mensaje al Gobierno estatal, en que es imprescindible la cooperación estrecha entre las autondades europeas, nacionales y regionales. «Nos hemos sentido más comprendidos por Europa que por el Gobierno de España; hoy se ratifica, una vez más, la cercania, la comprensión y el apoyo de la UE con Cananas», apostilló Clavijo.

# La Fiscalía pide al TSJC suspender el protocolo de recepción de menores

Clavijo recalca que el Ministerio Público debería ser tan exigente con el Estado como lo es con el Ejecutivo autonómico

LA PROVINCIA / Agencias

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

La Fiscaha ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canatras (TSJC) que suspenda de inmediato el protocolo publicado por el Gobierno regional para ordenar la recepción de los menotes migrantes que llegan de forma irregular al Archipiélago y sin el respaido de un familiar adulto. El Ministerio Publico considera que la guía de ejecución perjudi ca a los miños en «situación de desamparo patente».

La fiscal superior de Canarias, Maria Farnés Martinez, interpuso ayer su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, a la que solicita que suspenda el protocolo como «medida cautelarisuma». Es decir, de forma urgente y sin necesidad de oir antes los argumentos del Gobierno canano. La Fiscaha entiende que el protocolo (que no es una resolución administrativa y no una norma juridica) vulnera la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. A su juicio, en la práctica, «supone la ausencia de atención immediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad». En su recurso, la Fiscalia advierte al TSJ de que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el articulo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Nino, así como el derecho fundamental a la integridad moral.

### Sin garantias

El presidente de Cananas, Fernando Clavijo, recalcó ayer que la Fiscalia debería ser «igual de exigente» con el Estado, «en la parte que le compete» que es la finación de los menores, como con el Gobierno autonómico en sus responsabilidades de acogida. Durante meses, segun señaló Clavijo, la Fiscalia ha permitido que los menores fuesen entregados «sin las debidas garantias».

«Si queremos garantizar la protección del menor necesitamos que la documentación, las resenas y las fotografias estén. Igual que la fiscalía es en sus oficios muy exigente con la protección del menor una vez llega a Cananas e insta y gira oficios al Gobierno canario de manera exigente, creo que debe ser igual de exigente con la parte anterior que le compete al Estado», afirmó el presidente canano, quien defendió que el protocolo del Ejecutivo autonómico «va orientado a proteger al menor, garantizar su segundad jurídica en la situación de emergencia»

Clavijo insistió a la Fiscalia en que no presione solo «a una pata de la mesa». «Si queremos sobrecargar y presionar solo a una de las tres patas de la mesa, la mesa se rompe y se cae y los miños y las miñas sufren las consecuencias. Me hubiese gustado más diligencia por parte del Estado en velar por el procedimiento en su totalidad, y no apretar solo en el ultimo tramo, porque influye negativamente en que todos alcancemos un acuerdo razonable», concluyó.

El recurso de la Fiscalia se suma al procedimiento puesto en marcha por el Consejo de Ministros para impugnar el protocolo ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado y por suponer «una desprotección grave» de los menores. Si interpone finalmente ese recurso, tiene derecho a pedir al Constitucional la suspensión automática del protocolo.

### La inmigración se convierte en el principal problema para los españoles

Efe MADR-D

La inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro, segun el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido ayer. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena preocupación para los españoles a la primera.

La suma de los que la señalan como primer, segundo o tercer problema en el sondeo ha pasado en ese tiempo del 11,2%, registrado en el barómetro de junio, a un 30,4%, en el de septiembre.

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta cuál es el problema que «personalmente» afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.



### Crisis migratoria | PSOE y PP mantienen las espadas en alto

Joquin Anastasio

MADRID

El PP apunta ahora a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, como principal responsable de que el Gobierno central no quiera, segun este partido, alcanzar un acuerdo para la reforma de la ley de extranjería y el reparto obligatono de menores migrantes no acompañados. La propuesta que se debatió en el Congreso el pasado 23 de julio no prosperó precisamente por la oposición de los populares, pero el partido liderado por Alberto Nuñez Fenjo sigue pomendo la pelota en el tejado del Ejecutivo de Pedro Sánchez y acusa a Montero de estar bloqueando una salida a la emergencia migratona en las Islas por su negativa a garantizar una financiación suficiente a las comunidades autónomas para hacer frente al incremento de sus recursos de acogida, una de las razones por las que los populares rechazaron la reforma legal debatida hace casi dos meses y que mantiene como condición para apoyarla en el futuro.

Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, verbalizó ayer esta acusación implícita hacia la titular de Hacienda en la sesión de control del Congreso al Ejecutivo, aunque también mencionó como causa del bloqueo politico al supuesto interés del ministro de Politica Territorial, Angel Victor Torres, por «romper el Gobierno de Canarias» que comparten CC y el PP. Tellado acusó al Ejecutivo de «amenazar y chantajear» a las comunidades autónomas en materia de acogida de menores, y dio una versión de la reunión que él mismo mantuvo el pasado 12 de agosto en Madrid con Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apuntaba a un principio de acuerdo entre los tres para incluir las propuestas del PP en el proyecto de reforma de la ley de extranjeria (criterios de recursos de acogida por parte de las comunidades autónomas y financiación), «De esa reunión saltó un principio de acuerdo que Torres abrazó con entusiasmado y que solo necesitaba el 'ok' de Hacien da. ¿Quién ha bloqueado ese acuerdo, usted o es una instrucción del Presidente del Gobierno?», preguntó el dingente

Montero no contestó de forma directa a la pregunta de Teliado, pero si contraatacó con la afirmación de que «no habrá ningún argumento, incluido el económico, que les permita esconderse de una actitud absolutamente insolidaria con un gobierno [el de Canarias] donde ustedes están», en referencia al voto en contra del PP de la reforma legal en extranjería.

«Nada de lo que pueda decir y contraargumentar va a tapar la vergüenza que supuso en julio que el PP votara en contra para permitir que 4.000 menores, minos y minas pudieran ubicarse en otra parte del territorio», reprochó la ministra, recordando al portavoz popular que él ha defendido «enviar la Armada para combatir

# El PP cree que Montero bloquea el acuerdo por la financiación

Torres y Tellado se reunirán la próxima semana pese a los ataques entre el Gobierno y los populares en el Congreso



La vicepresidenta primera Maria Jesus Montero interviene en la sesión del control al Gobierno en el Congreso, Leucos 🐇 🔻

### Los populares isleños valoran el cambio de actitud

El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, celebró ayer «el cambio de actitud» del Gobierno central al abrirse a una negociación sobre la distribución de menores migrantes, en referencia a la llamada realizada por el ministro Ángel Víctor Torres al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para abordar la reforma de la ley de extranjería. Para Qadri «pasar de los ataques e insultos a la posibilidad de cerrar un acuerdo» es uno de los «primeros logros» del documento firmado la pasada semana entre el presidente de Cananas, Fernando Clavijo, y el máximo dingente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo. El número tres del PP canano ironiza en un comunicado con el hecho de que, en esta ocasión, «los socialistas no nos obligan a asistir a un encuentro secreto, como ya ocurrio el pasado mes de agosto». «Sobre la mesa habrá una hoja de ruta definida y propuestas concretas, porque Cananas lo necesita con urgencia. La pelota sigue estando en el tejado del Gobierno socialista que tendrá que demostrar su voluntad de consenso», señala. [LP/DLP]

los cayucos» y de las «deportaciones masivas», una expresión, aseguró la munistra, «que no podría salir de un demócrata nunca».

\*Aquí el único gobierno que apoyó al señor Clavijo fue el Gobierno de España y el PSOE, porque el PP votó en contra de los intereses de Canarias, y Canarias lo tiene en cuenta», dijo en respuesta a la declaración de Tellado de que el Ejecutivo central «da la espalda al Gobierno de Canarias en la atención a los menores y no acompaña al señor Clavijo». Según Tellado, «lo único que hace el Gobierno es amenazar y chantajear» a las autonomías.

También la portavoz del PP en

materia de inmigración, Ana Isabel Alós, apuntó a Montero y a la negativa del Gobierno a garantizar la financiación de la acogida de menores migrantes como factor fundamental del bloqueo del pacto sobre la ley de extranjeria, tai como señaló durante una intervención en el pleno ayer, en el que los populares atacaron en tromba al Ejecutivo por su politica migratoria y defendieron una moción con puntos muy coincidentes con el documento firmado la semana pasada en Canarias por Clavijo y Feudo. Esta dinámica de enfrentamiento durante toda la sesión parlamentaria entre el PP y el PSOE en esta materia la resume la frase

dedicada por Pedro Sánchez a los dos principales partidos de la oposición: «Las propuestas en materia de inmigración de Vox y del PP son ocurrencias y es xenofobia. Este Gobierno va a defender una política migratona, responsable, solidana y humanitana».

### Reunión en agenda

Pese a ese clima, Gobierno y PP mantienen en agenda su idea de reunirse para tratar de alcanzar un actierdo sobre la reforma en extranjería y el reparto obligatorio de los menores entre todos los territorios del Estado, tal como avanzaron el martes Torres y Clavijo tras la reunión de la Comisión

Interministerial sobre Inmigración, a la que el presidente canario forzó su asistencia. La reunión se la solicitó el ministro a Tellado el lunes e incluso pretendían tenerla esta misma semana, pero dado que ambos quieren que a la misma también asista Clavijo, la han pospuesto unos días porque el presidente canario tiene compromisos institucionales los próximos días, incluida una visita del rey a Canarias.

El propio Tories mencionó ayer la ofensiva del PP contra el Gobierno en materia de inmigración como elemento poco favorecedor para intentar retomar las negociaciones. «Es dificil creer que el PP quiere llegar a un acuerdo después de escuchar a Tellado. El camino no debe ser el del enfrentamiento», señaló en referencia a la intervención del portavoz popular en la sesión del Congreso.

Sánchez: «Las propuesta de Vox y PP sobre inmigración son ocurrencias y xenofobia»

Los populares acusan al ministro canario de usar la crisis para romper el Gobierno regional

En todo caso, Torres quiso puntualizar que no es cierto que en la reunión del 12 de agosto se alcanzara ningun principio de acuerdo, tal como afirmó Tellado, sino que las posiciones respecto a los critenos sobre los recursos de acogidaque deben ofrecen las comunidades y el porcentaje de saturación de los mismos para que el Estado se haga cargo de los menores no son coincidentes. «El Gobierno plantea que esos porcentajes salgan de la conferencia sectorial y el PP plantea que sean los datos de marzo de 2020», aclaró.

También abundó el ministro canano en la contradicción de Tellado por el hecho de haber apuntado a Montero como responsable del bloqueo del acuerdo, para acto seguido mencionarle a él mismo en la misma acusación por su supuesto interés en romper el Gobierno de Canarias. «El PP está haciendo de esto un uso partidario y politico y lo estamos viendo no solo con las visitas de Feijoo a Canarias, a Grecia y a Italia sino con la intervención del señor Tellado, que a ver si un dia se equivoca y dice una verdad», reprochó.

Torres también dejó claro que el punto de partida para la negociación con el PP es el texto de reforma de la ley de extranjería que se debatió en el Congreso, aunque se mostró a abierto a incorporar o tener en cuenta algunos de los puntos del documento firmado por Clavijo y Feijóo, en el que se inciden el escollo de la financiación.

### Crisis migratoria | Informe de la OCDE para el desarrollo de África

### La OCDE reclama más inversión en África para atajar la salida a Europa

El 82% de los trabajos en el continente tienen una baja calidad laboral y salarios precarios

F. Marimón

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la Unión Europea lanza un mensaje alto y claro: solo con una mayor inversión en el continente africano para fomentar la educación y desarrollar los sectores productivos se puede contener la salida de migrantes a Europa en busca de un futuro mejor. Mejorar las capacidades de los jóvenes ayudará a África a aprovechar el potencial de crecimiento de una mano de obra en rápido crecimiento y cada vez más cualificada, segun la edición de 2024 de Dinámicas de Desarrollo de África. Competencias, empleo y productividad, presentada ayer en Casa Africa por el director de este organismo, José Segura, y Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE.

Las cifras son contundentes sa no se comge en ongen la situación que se vive en África y que obliga a migrar a otros países. El 85% del aumento total previsto de la población mundial en edad de trabajar para 2050 corresponderá a África. La población de 15 a 64 años casi se duplicará en el continente para ese año, pasando de 849 millones en 2024 a 1,560 millones en 2050.

Bonaglia explica que cada año hay 29 millones de jóvenes africanos que entran en edad laboral y en los próximos 20 años se duplicarán los que tendrán una educación secundana o universitaria. En 2025 el crecimiento de la economia africana sera del 4 %, un aumento sólido. pero no se traduce en empleos formales ni bien remunerados, afirma Bonaglia. «Es una paradoja», remarca, porque «África tiene una población joven, dinámica y cada vez más educada, pero no logra empleos de calidad», lo que expulsa a 40 millones de chicos de sus paises: la mitad de ellos vive en el continente pero fuera de su lugar de nacumiento y la otra fuera de África, subraya.

Pese a que cada vez habra más cualificación, en la actualidad la formación deja mucho que desear por el bajo nivel inversor de muchos países. En general, el 75% de niños y niñas completan un ciclo de educación primaria, pero la calidad de esa educación no es suficiente, enfatiza el representante de la OCDE,

El informe destaca que más del 80% de los jóvenes africanos escolanzados aspiran a trabajar en profesiones altamente cualificadas, pero sólo el 8% encuentra ese tipo de empleo. La escasez de cualificaciones en sectores emergentes como la agroalimentación, la digitalización, las energías renovables y la mineria frena la inversión privada, indica el informe. Al final, predomina el trabajo precano.

De hecho, se calcula que el 82% de todos los trabajadores de África están empleados en actividades informales, en su mayoria mai pagadas, de baja calidad y escasa protección, frente al 56% de América Latina y el Cambe y el 73% de Asia.

Es más, el informe destaca que el 75 % de los africanos que posee un alto nivel educativo vive fuera del continente, por lo que la OCDE insta a mejorar el capital humano de los países africanos para que la explosión demográfica que registra pueda ser un factor de desarrollo y no haya «fuga de cerebros», indica Bonagha.

A su juicio, Cananas es como «un laboratorio en el que ver cómo Europa y África pueden trabajar mejor juntos». Citó como ejemplo de la cooperación al desarrollo de estos países que, se «puede replicar en otros lugares», el programa piloto Tierra Firme, promovido por el

8%

#### Empleo cualificado

El informe de la OCDE indica que más del 80% de los jóvenes escolarizados de Africa aspiran a trabajar en profesiones altamente cualificadas pero solo el 8% lo logra.

75%

### Migrantes en la UE

El 75% de los africanos que posee un aito nivel educativo vive fuera del continente. La OCOE insta a mejorar el capital humano africano para que pueda ser un factor de desarrollo.

Gobierno canario en Dakar, Thies, Saint Louis, M'Bour y Casamance (Senegal) para dar formación profesional a más de 500 jóvenes del pais. Este programa, dijo, muestra cómo es posible trabajar mano a mano con los empresanos canarios para formar en las competencias que se necesitan para dar trabajo de calidad a jóvenes senegaleses,

Segun el informe, cada vez hay más jóvenes africanos que quieren tener una vida mejor y por eso salen de sus países. De ahí que haya Il millones de africanos que en la actualidad viven en Europa, una diáspora que puede ser un factor de desarrollo muy importante para África, donde las remesas de los migrantes representan en algunos de los países «más del 20 % del PIB nacional, y a partir de las cuales se pueden promover negocios con partenariado», apuntó Bonagha.



Encuentro institucional de Fernando Clavijo con el Rey Felipe VI en Santa Cruz de Tenerife, ayer, (19/10)

### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de media hora de conversación mantuvieron ayer el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el encuentro institucional con el que el monarca cho inicio a una apretada agenda que lo traerá hoy a Las Palmas de Gran Canaria después de recibir en el Parlamento regional la Medalla de Oro de Canarias.

En el centro del encuentro en el hotel Mencey estuvo, como no podia ser de otra manera, la crisis migratona y su gestión en las Islas: El rey, dijo Clavijo a la salida, tiene un conocimiento «profundisimo» de la situación de Canarias. El

# «El rey tiene un profundo conocimiento de la situación»

Felipe VI recibe hoy la Medalla de Oro del Parlamento por su servicio a las Islas

mandatario precisó que le ha explicado las acciones que se están lievando a cabo y la esperanza del Ejecutivo autónomo para que se liegue a un acuerdo que permita la modificación del articulo 35 de la ley de extranjería para el acogimiento solidano de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas.

Clavgo destaca la vinculación de Felipe VI con Canarias desde muy poven y consideró que la Medalla de Oro que recibe hoy es una reconocimiento por ese vinculo e interés por las Islas.

Para la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, da independencia y neutralidad de la Corona ha contribuido a la estabilidad de nuestra democracia y, diez años después del inicio del reinado de Felipe VI, estamos convencidos de que la monarquía sigue y segurá

prestando un servicio fundamental para nuestro país».

Según la normativa reguladora de la concesión de la Medalla, aprobada en 2006, esta distinción se crea «para reconocer a las personalidades o instituciones y colectivos que por haberse destacado en el servicio a este Parlamento o a la Comunidad Autónoma en general, se hacen acreedores de consideración honorifica».

Por la tarde el monarca viaja a Gran Canana para reunirse con los presidentes de Italia y Portugal, Sergio Mattarella y Marcelo Rebelo, con quienes inauguran al día siguiente la cumbre europea de la Cotec. Esta tarde recorrerán juntos el centro histórico de la ciudad.



Tercer aniversario de la erupción del Tajogaite | El camin a nacia la recuperación de la lisia Borata

### Tres años después, La Palma sigue en modo de espera

La burocracia y los plazos administrativos retrasan una solución habitacional definitiva para los afectados

Dalia Guerra
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tres años después de la erupción volcánica, La Palma sigue instalada en el modo de espera. Es cierto que se han hecho avances -ya no hay ningún afectado viviendo en hoteles y hace unos meses la instalación de un sistema de medición y alerta contra los gases volcánicos permitió la vueita a casa de 800 familias- pero otros afectados continuan aguardando por una solución habitacional definitiva, cuando se cumple el tercer aniversario del momento en que el Tajogarte revolvió la vida de los palmeros. La burocracia y los piazos administrativos alargan demasiado los tiempos y continuan manteniendo la vida de muchos damnificados en suspenso. El propio presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodriguez, reconoce no estar contento con los tiempos de respuesta, sobre todo en lo que respecta a atender la situación de aquellos que continuan residiendo en las viviendas contenedor y de madera. «Hay que sacarles de allí porque la situación que viven no es una situación de dignidad», valoró.

El volcán cambió la vida de muchos palmeros para siempre el 19 de septiembre de 2021, cuando a las 15:13 horas comenzó una erupción que durante 85 días provocó 7.000 evacuaciones, destruyó 4.000 viviendas y sepultó 70 kilómetros de carreteras y 350 hectàreas de plataneras. ¿Cuál es la situación actual de los afectados? La casuistica es muy diversa aunque todos tengan en común haber perdido una parte de su vida. A diferencia de lo que ocurría hace un año, ya no existe ninguna persona alojada en hoteles, pero 85 famihas continuan viviendo en las casas modulares de Los Llanos de Aridane y otras 36 en las de madera de El Paso. Una situación que no ha cambiado en los últimos doce meses. Además, una treintena de familias todavía necesitan la ayuda de Cáritas. Hay afectados que continúan recibiendo ayudas al alquiler y otros, una minoria, han comenzado ya a construir sus propias viviendas.

«El volcán ha agrietado el Valle socialmente», determina Francisco Rodriguez, presidente de la Asociación Tierra Bonita, una de las once que representan a afectados por la erupción. Bajo su punto de vista, las ayudas no han sido suficiente para quienes lo han perdido



La playa de Puerto Naos que se ha reabierto.



Vias abiertas sobre la colada volcanica. Lave ne acin



Una casa, junto al crater del Tajogarte, sepultada por la ceniza.

todo. Tres años después no se ha levantado ni una vivienda definitiva para los afectados y continuan a la espera de cobrar las ayudas que compensarán el valor real de lo que han perdido. Un fondo que cuenta con 150 millones para un primer plan de pagos, que entregará cada propietano una cuantía tras tasar el valor de sus propiedades y descontar las ayudas que ya han recibido por este mismo concepto.

85 familias viven aún en las casas contenedor y 36 en viviendas de madera

> Cáritas todavía presta asistencia a 70 personas damnificadas por la crisis del Tajogaite

De esta manera, tal y como explica el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, el objetivo es que las personas afectadas puedan decidir qué alternativa habitacional definitiva quieren. «No vamos a construir un edificio para los del volcán, quedaria estigmatizado y no seria lo correcto», apunta. Por eso, con las ayudas de compensación -que en estos momentos están en fase de notificación para quienes hayan perdido su primera vivienda- se espera que los beneficianos decidan qué quieren hacer: reconstruir su casa aquellos que quieran y puedan hacerlo, optar por construir una nueva vivienda donde deseen, adquinda o optar a alguna de protección oficial, siempre que cumplan los requisitos necesanos. Para esto, el Gobierno de Canarias ha aprobado dos decretos, el de reconstrucción urbanística y el decreto especial de la vivienda. El primero trata de agilizar la construcción de promociones públicas en toda la isla y reserva un cupo especial para los afectados.

Por otro lado, el decreto urbanístico facilita que los afectados puedan construir sobre la colada y en parcelas de terreno rústico. Algunos ya lo están haciendo, sobre to-



do aquellos que habían percibido indemnizaciones por parte de aseguradoras y contaban con un terreno. Pero se prevé que sean muchas más a partir de que comiencen a abonarse las compensaciones, lo que puede empezar a provocar colapsos a la hora de conceder las licencias y permisos necesanos. Algo à lo que se refirió el presidente paimero, quien espera que en el plazo de un mes se haya podido reforzar el personal de los ayuntamientos para agilizar la concesión de los permisos pendientes. «Entiendo la desesperación de la gente pero los tiempos administrativos son los que son», lamentó.

Otro de los avances que se ha producido a lo largo de los últimos doce meses es la apertura de Puerto Naos y la posibilidad de que 801 viviendas puedan ser de nuevo habitadas tras la instalación de un

Pasa a la página siguiente >>

### Tercer aniversario de la erupción del Tajogaite El camino, recla la recuperación de la la alborita

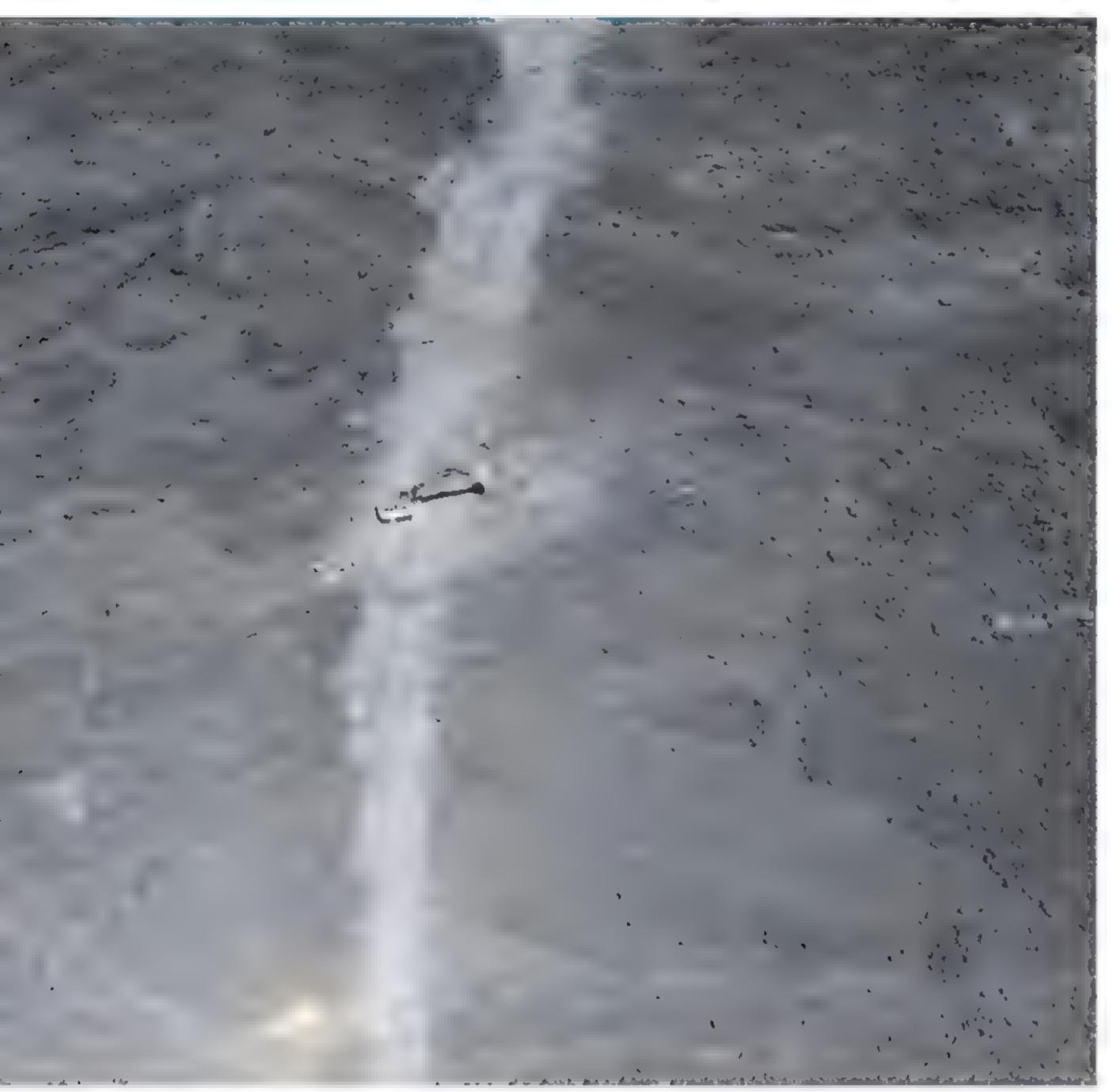

Una excavadora realiza trabajos en la zona de las coladas, en Las Manchas, el pasado julio. Il

### << Viene de la pagina anterior

sistema de medición y alarma contra los gases que todavía emite el volcán. Sin embargo, para otras esta ansiada reapertura no llega. Alexis Hernández es propietano del restaurante La Estaca, que ahora se ubica a escasos metros de la grieta a través de la que se emiten los gases. «Llevamos tres años cerrados, nunca pensé que fuese a demorarse tanto», reconoce. Su negocio daba de comer a ocho familias que ahora reciben ayudas. «Entiendo que el Gobierno sea precavido por motivos de seguridad pero se ha tardado mucho en hacer to que se ha hechos, lamenta. Unas ayudas que se van renovando pero que le generan una gran incertidumbre por si llega un momento en el que ya no lo hagan, Antonio Olivera, coordinador del Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La

Palma, ratifica que la voluntad del Estado «es que estas personas no se queden sin apoyo mientras haya una causa objetiva para que no puedan abrir» y recordó que hasta ahora se han ido prorrogando me-

didas como los ERTE o la compensación para los autónomos.

Hernández no confia en poder abnr pronto por lo que ya ha comenzado a buscar alternativas para abrir un nuevo negocio en otra

### Palmeros contra el impás

Dos manifestaciones concentran hoy el malestar de los afectados por el volcán. La primera tendrá lugar entre las 12:00 y las 15:00 horas en la plaza de España de Los Lianos de Andane. Su convocante, la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021, reclama al Estado el pago de 100 millones este año para que se puedan abonar las compensaciones de todas las viviendas habituales perdidas por el volcán y que se pueda continuar con las finças rústicas y segundas viviendas en 2025 y 2026. La segunda concentración será a las 19:00 horas en la plaza del barrio de La Laguna. Marcelino Rodriguez, presidente de la asociación de vecinos, asegura que el objetivo es reavivar la lucha, que tres años después ha perdido un poco el impulso. «Queremos reunimos, contarnos cómo estamos y qué echamos de menos», señala.| D.G.

parte. «Es dificil y más cuando el restaurante llevaba funcionando 25 años, pero no podemos esperar eternamente», sentencia.

Sin embargo, la larga espera agota la paciencia de muchos afectados como Amanda Melián, la propietaria de la conocida como la Casa de la gneta, que harta de que se haya convertido en un polo de atracción para turistas sin que a elia se le de una alternativa, ya que continúa residiendo en una de las viviendas modulares, decidió taparla con una lona de plástico el pasado agosto.

Los afectados reconocen que la bonificación del 60% del IRPF es un alivio para sus bolsillos pero no supone una solución a sus problemas. Otros ven esta medida como un aliciente para fomentar el consumo y la actividad económica en La Palma. «Es justa y beneficiosa para el conjunto de la economia palmera», destaca Pe-

dro Afonso, quien explica que el dinero que los palmeros se ahorran lo pueden destinar «al pago de la hipoteca, la compra o los estudios de sus hijos». Pero insiste en que la medida debería de ser estructural y no coyuntural.

Otras medidas que se han tomado a lo largo del último año para tratar de recuperar la actividad económica es la aprobación del decreto agrario que tiene el objetivo de recuperar la màxima superficie de cultivo afectada por el volcán. Pero, el paso del tiempo será el encargado de determinar si la erupción supuso un cambio en el modelo productivo de la isla. «Por ahora, la actividad se ha conseguido mantener, no se ha venido aba-10 la Isla y el gran reto es si se va a conseguir producir una transformación de la economia y se puedan generar oportunidades», resalto Olivera. Para esto, La Palma también continúa a la espera.

### Cifras del volcán tres años después

#### CONTENEDORES 85 familias

Nada ha cambiado respecto a ias familias que viven en las viviendas contenedor. 85 siguen instaladas allí y otras 36 en las casas de madera de El Paso.

#### CARITAS 30 familias

una treintena de familias afectadas por el volcán siguen recucriendo à Cáritas en busca de ayuda. La entidad ha dado respuesta a más de 3,400 personas en toda la crisis.

### INVERSIÓN.

1 077 millones

El Gobierno de España cuantifica en 1,077 millones de euros dinero que ya se ha invertido en la recuperación de La Palma tras la erupción. Un dato que sobrepasa la estimación inicial que se cifró en 1.000 millones.

#### VALOR REAL 150 millones

El Gobierno dispone este año de un fondo de 150 m kones de euros -100 aportados por el Estado y 50 por la comunidad autónoma- para comenzar a compensar a los damnificados por el valor real del patrimonio que perdieron durante la crisis volcánica.

### LEGISLACIÓN

### 3 decretos

En el ultimo año el Gobierno canario ha sacado adelante tres decretos para facilitar fareconstrucción. Uno de ellos se centra en la recuperación de la actividad agricola, otro en la construcción y reconstrucción de viviendas privadas y un tercero en las promociones publicas.

### LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

La portada de LA PROVINCIA del sábado 19 de septiembre de 2009 informaba de que el incremento del 29% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) anunciado por el gobierno de Las Palmas de Gran Canana para 2010 no tendria el mismo impacto en todos los barnos. Las Canteras, la Avenida Mantima, Tinana y la zona de La Mindia serian los mas castigados como consecuencia del mayor valor catastral de la mayoria de las viviendas. Este enterio, junto con la antiguedad de las casas o los metros cuadrados, haria que la subida oscilara entre 20 y 260 euros por vivienda.





LA PROVINCIA dei domingo 19 de septiembre de 1999 recogia en su primera página que el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Hernández, admitia que en esos momentos sobran unos cien trabajadores en la empresa estatal Sestiba del Puerto de La Luz. Explicaba que la caida entre un 15 y un 20% de la descarga de pesca de la flota pelágica, que habia retirado en un 50% su flota hacia caladeros del norte de Europa, habia provocado en agosto «la inactividad de la plantilla que realiza estos trabajos»



La primera página de LA PROVINCIA del jueves 19 de septiembre de 1974 reseñaba que un grupo de jóvenes saharauis comentaba que «los europeos tiene más miedo que nosotros, aunque aqui la verdad es que no pasa nada de lo que en España se habla». Pese a este árumo aparentemente tranquilizador todavía quedaban nervios de los dias pasados ante el sobresalto de un posible ataque militar en la fronteta marroqui. Las palabras del rey marroqui, Hassan II, en rueda de prensa parecian haberlos tranquilizado. Observatorio

# Un mundo perfecto



José Luis Villacañas

FILÓSOFO

esde aquí parece un mundo perfecto», ha dicho el magnate Jared Isaacman, asomado por la escotilla de la nave Resilence. Entiendo lo que quiere decir. He sentido muchas veces esa sensación, aunque jamás the he separado de la órbita terrestre. Un poco antes, dirigiéndose a la empresa de Ellon Musk, Space X, el millonario dijo «Cuando volvamos a casa tenemos mucho trabajo que hacer».

Eso es algo que también se entiende. La expenencia de Isaacman es bastante general. Un tipo se abstrae mirando el espacio durante diez minutos, se olvida del trabajo, ve a lo lejos un trozo de la tierra, montañas, árboles, cielo, ríos, flores, animales, y exclama desocupado «Oh, este es un mundo perfecto». Lástima que tengamos que volver al trabajo.

¿Es necesano irse a setecientos lulómetros de la Tierra para esto? Desde Parménides a Plotino, desCreer que es una hazaña asomar a un tipo al balcón de una nave, para comunicar al espacio vacío las promesas que se cumplirán sepa Dios cuándo y para pronunciar la gran frase de que, desde allí se ve un mundo perfecto, no parece una proeza

de Avicena a Bunyan, los seres humanos han imaginado viajes desde la Tierra para contemplar un mundo perfecto, el del Ser bien redondo, el Uno, el Alma del Mundo o el Cristo transfigurado. Lo peculiar de este viaje es que arrastra un cuerpo encapsulado entre aparejos, sin naturalidad.

Ahi el destino de la came impone sus coacciones. Miradlo, atado por ese cordón umbilical al útero de la nave. La imaginación tiene sus limitaciones y por lo general está condenada a repetir la realidad. Un cuerpo tan desvalido como el de un infante, inseguro, inestable, inhábil para dar un paso, todavia con su cordón umbilical atado a la madre, eso es lo que hemos visto. No es nada glorioso,

Otra cosa es que Elon Musk tenga que ofrecer a todas sus cosas la dimensión de su personalidad megalómana. Esta no la tiene. En realidad, no deja de ser un poco infantil. La decisión de lla-

Tropezones

### Breverías 140



Lamberto Wagner

 iempre dispuesto a defender. causas que merezcan la pena, quiero romper aquí una lanza en favor de un condimento injustamente maltratado. Me refiero a la sal. Pero no a ninguna sal en particular sino al cloruro sódico de siempre, la sal marina de mesa de toda la vida. Desterrada de todas las dietas pseudo saludables, o suplantada por sales exóticas como la del Himalaya por presumir de potasio en vez de sodio, quiero advertir a los que como yono pueden pasarse de la sal, que el inevitable binomio sal/tensión alta es una relación causa/efecto frecuente y demostrable, si bien para muchos individuos tal interacción no ha lugar, por lo que desde aquí conmino a los salerosos se cercioren de la exisencia o no de tal pecaminosa coyunda. Y

otro mantra del que quisiera poneries en guardia es la de los gastronomos cuando aseguran que la
sal le quita sabor a la comida. Si se
toma en dosis adecuadas, es todo
lo contrano. La sal es higroscópica, lo que quiere decir que en vez
de conferir a las viandas un sabor
salado, refuerza el gusto propio
del alimento, al hacer rezumar
los jugos que le son consustanciales, y por ende todas las esencias
organolepticas del producto.

Y en relación con lo antenor, me viene a la mente una sitación insólita: la de no poder encontrar en internet un argumento olvidado, en este caso particular un duálogo que pretendia exhibir en mi defensa de la sal. Concretamente una controversia entre dos endocnifologos famosos, de la ta-

lla de un Severo Ochoa o un Grande Covián en el que uno de ellos demostraba empiricamente su amor por la sal pero sin estar expuesto a sus adversas contraindicaciones.

Este bioqueo me ocurrió no hace mucho con otra situación que recordaba, pero que no me atrevía a reflejar por escrito sin haberme cerciorado de su veracidad, habida cuenta del tiempo transcurndo desde que la leí. ¿O tal vez me la contaron?

La historia es la siguiente. El filósofo Blaise Pascal, además de místico, gran escritor, extraordinano científico e inventor presumla en sus años mozos de una faceta urbana y cosmopolita pocas veces mencionada, Ella le permitió por ejemplo introducir el alquiler de coches de caballos

mar Skywalker al dispositivo desde el que han estado asomados a ese balcón cósmico, ya nos revelaque todo lo preside la fantasía de imitar el mundo de la Guerra de las Galaxias.

La trivialidad de la operación se revela cuando pensamos que, con lo que hemos visto, no se podia rodar ni la escena más prehistórica de la saga, la que mostrara los inicios de la odisea espacial. Esa escena de asomarse al espacio cercano, respecto del mundo fascinante de la sagaintergalàctica de George Lucas, seria algo semejante a la escena del antropoide que lanza el femur al inicio de la película de Kubrick.

Supimos que Elon Musk anda corto de imaginación. Se vio cuando cambió el magnifico nombre de Twitter por el de X, la primera ocurrencia de un perezoso bachiller. Se ve de nuevo cuando a su empresa le ha puesto SpaceX, una prueba irrefutable de que lo es.

Creer que es una hazaña asomar a un tipo al balcón de una nave, para comunicar al espacio vacío las promesas que se cumplirán sepa Dios cuándo y para pronunciar la gran frase de que, desde alli se ve un mundo perfecto, no parece una proeza. Sobre todo, si pensamos que ya en 1969, cuando yo comenzaba a vestir pantalones largos, alguien se paseó por la luna dando saltítos. Que su fuente de metáforas sean las películas de Lucas

que Musk veia de niño, solo habla de la dimensión infantil de su grandiosidad.

El señor Isaacman quizá ha olvidado que ver un mundo perfecto es el atributo de los instantes de felicidad. Cierto que no son muchos, pero cuando se presentan no tienes que estar a setecientos kilómetros de la Tierra. Kierkegaard, que de vez en cuando conectaba con lo Absoluto, decia que era como estar a cuatrocientas millas submarinas. Y nunca se metió en un batiscafo.

La mente humana es prodigiosa en su capacidad de experimentar la perfección del mundo, desde luego. Tanto como para trabajar en aumentar su terrible y odiosa imperfección. Ahí están los Netanyahu, el más odioso, los

Trump, los Maduro, los Putin.

El asunto crucial está en esto que no dicen tanto los noticieros. «Cuando volvamos a casa tenemos mucho trabajo». Y es verdad. Los estados en los que apreciamos la perfección del mundo son excepcionales y se dan en medio del fastidio de los estados cotidianos. Trabajar, sí, quizá sea la fuente del fastidio. Pero ¿trabajar para

qué? Al parecer, el St. Issacman se referia a que tiene mucho trabajo porque los trajes aprietan en la sisa, o porque los procesos de descomprensión de la cabina son enojosos, o porque ese cordón umbilical es ridículo e infantil y no condice con la perfección del mundo.

Esos trabajos de cientos de ingenieros durante años, a lo sumo harán más llevaderos los diez.

minutos de felicidad de otro

Issacman. Esta es la prueba evidente

de que la acumulación capitalista actual no nene realmente nichos de inversión productivos en la dirección del capitalismo moderno. Este se caracterizaba por inventar productos que mejoraran el confort de la mayor cantidad de gente al mejor precio.

Esa fue la razón de su alianza con el espintu democrático moderno. Este tipo de inversiones de las plusvalías que genera el capitalismo actual nos muestra su profunda metamorfosis y su desvinculación de todo espintu progresivo. Que estos sujetos tengan que usar de las redes sociales para destruir el tipo humano que hasta ahora ha sostenido la democracia, no es un azar.

Que Trump prometa encargarle a Musk la reforma de la Administración de los Estados Unidos, es central en su agenda. La democracia no es ya el horizonte de ese capitalismo de elegidos.





en Paris, poco menos que inventándose el concepto del taxi. Pero a lo que iba. En una ocasión en que se enteró que en el casino de la Haya se iba a jugar a la ruleta sin el cero, se apresuró a contactar con su gran amigo el matemático Fermat, para que le acompañara a los Países Bajos. (Y cuentan las crónicas que no sólo jugaron, sino que gracias a los conocimientos de ambos en matermáticas y estadistica, hicieron saltar la banca!

Si las apuestas eran sin límite me imagino que no eran precisos sesudos conocimientos matemáticos para apostar a un color e ir doblando la puesta al mismo hasta que saliera el ocolor escogido.

Sea como fuere no he podido rescatar esta historia en las redes. ru siguiera en la «busqueda avanzada». Y tampoco me consta que Pascal presumiera nunca, como por ejemplo su colega Voltaire, de la situación desahogada que conlleva haber reventado la banca de todo un casino de la Haya.

Peero en fin, confio en el «comodin del público», a ver si algún lector informado me confirma lo anterior, o por el contrario me desautoriza, para yo en cualquiera de los casos quedarme más tranquilo.

### Raigambre canaria

### Rutas permanentes de la humanidad



Víctor Morales Lezcano

os flujos migratorios humanos, sabido es, son tan antiguos como el homo sapiens, no importa dónde se produzcan y se movilicen sus perpetuos integrantes por un solapamiento de factores convergentes. Factores que alcanzan un cénit en su desarrollo, antes de llegar a una curvadescendente en el transcurso de su milenaria trayectoria.

Quien sea persona de asidua inclinación lectora u ocasionalmente motivable por el fenómeno migratorio considerado en sus multiples manifestaciones diacrónicas podrá observar como España fue, durante su trayectoria plurisecular, país de emigrantes, en dirección al Nuevo Mundo de las Amencas: y, más tarde, y en cierta medida, ha sido España también país de perfil inmigratono, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ello permitina hablar cabalmente de los «nuevos españoles» a Rosa Aparicio y Alejandro Portes, entre otros autores migrantólogos. O expresado explicitamente, cómo y por qué se produjo la incorporación de los newcomers en la península ibérica y, años después, la de los hijos descendientes de aquellos inmigrantes en sectores laborales primarios y, con posterioridad, en otros sectores de trabajo y empleo más cualificados que los ofrecidos por el mercado laboral de las sociedades avanzadas en su desarrollo económico interno.

No hay que olvidar que, si a la dinámica migratoria española, se suma el hecho de que la geografia y la historia han favorecido las oleadas migratonas/inmigratorias, detectables (y ya analizadas por una respetable nómina de migrantólogos españoles), con una raigambre oriunda de la sedicente plataforma latinoamericana, más tarde se sumó el componente humano inemgratono de raigambre magrebí, con neto

predominio marroqui, Ya entrado el siglo XXI, habria, además, que tener en cuenta las aportaciones sensu stricto subsahananas. De tal modo que no solo son inmigrantes marroquies los que aumentan su escapatoria hacia España, smo que, como está ocurriendo en estos dos ultimos años en Canarias, llegan contingentes migratorios erráticos de procedencia territorial evidente de la denominada África negra; bastantes de ellos, a proposito, no han alcanzado aun la mayoria de edad.

Finalmente, no puede dejar de señalarse en este enteco apunte sobre el tema de marras que los contingentes migratorios (sean mauntanos, senegaleses, guineanos, exempli gratia) que huyen de condiciones de supervivencia crueles han de procurarse a duras penas salvamento y socorro para hacer la travesía azarosa de las aguas del océano que les separa de un supuesto El Dorado trasatlántico insular que, en siglos atrás, se supuso que era localizable en el idílico paradero de las Islas Afortunadas. Con este ejemplo, por medio, solo se pretende, en estas escuetas líneas, no dejar de mencionar la deletérea función mediadora que tanto ayer como hoy en día parece que constituyen las enigmáticas «mafias» de rigor en la trama de una película que por ahora no tiene fin, pero que si contabiliza en su haber innumerables y sucesivas victimas de las rutas migratonas, va sean terrestres o maritumas.



Empresas emergentes | El Archip elago, hub' estrate y do para proyectos tecnol igidos

# 'Match' isleño entre el emprendimiento y la innovación tecnológica

Casi medio centenar de empresas se dan cita en la segunda edición de 'Canarias Destino Startup' • El ecosistema de emprendedores crece e importa talento

A. Saavedra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una fiscalidad repleta de venta jas, buen tiempo, talento, infraestructuras y un abanico de herramientas publicas al alcance de las empresas. La tormenta perfecta para generar un ecosistema de emprendedores pujante y competitivo a nivel internacional. Y en ese camino está Canarias donde ayer comenzó la segunda edición de Cananas Destino Startup, un evento que reune a emprendedores, inversores, mentores y ad ministraciones para dar un impulso a las empresas emergentes de base tecnológica que existen en las Islas, Una oportumdad para que los emprendedores y la innovación hagan match y generen relaciones sólidas de negocio que den como resultado un tejido productivo más sólido y diversificado. Y una oportunidad para que esas grandes ideas de negocio capten el interés de inversores.

El evento, que dura hasta mañana y se celebra en el Palacio de Congresos de Cananas Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con la presencia de más de 40 startups, diez de ellas peninsulares, «Es una de las regiones más emprendedoras del pais, no solo porque el emprendimiento canano es muy bueno, también porque atraemos talento», aseguró ayer el presi dente de MentorDay, Jaime Cavero, durante una de las mesas redondas de la jornada. Y en la misma línea opinó la directora general de Autónomos del Gobierno de Cananas, Azucena Solano, quien aseguró que el talento emprendedor «existe en las Islas» pero el ecosistema se complementa con «los que vienen de fuera atraídos por las ventajas».

El técnico de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canana (Spego), Juan Ramón, puntualizó que el tamano del ecosistema de emprendedores del



Jaime Cavero, Braulio Quintana, Juan Ramón, Azucena Solano y Barbara Vicente, en una de las mesas del evento. Axorés di

Archipielago también se ajusta a las dimensiones del territorio y que hay que dar importancia a la calidad. «Si viniera una empresa como Google y generara 10.000 empieos, nos echariamos las manos a la cabeza porque vinieran a las Islas todas esas familias del golpe, hay que ser socialmente responsables», aciaro.

Los ponentes que participaron en el encuentro coincidieron a la hora de enumerar las oportunidades y ventajas que ofrecen las Islas. «Tenemos unos incentivos fiscales muy ventajosos, un entorno espectacular y buenísimas ideas», apuntó el gerente de Emerge y representante de la Red Canana de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CI-

DE), Braulio Quintana. Ramón, por su parte, subrayó la posibilidad de acceso e instalaciones y equipamiento de las organizaciones publicas. «Es un plus el hecho de no tener que invertir desde ceto porque aquí ya hay infraestructuras preparadas para el emprendedor, como es el caso del instituto Tecnológico de Canarias», añadió el tecnico de la Spego.

### Salud mental

El presidente de MentorDay también puso sobre la mesa la fiscalidad canana, la que consideró •mejor del mundo» en términos de I+D, pero puso el acento en otra característica: la calidad de vida en las Islas. •Aquí se vive muy bien y lo más importante del mundo es la salud física y mental», recordó Cavero, quien aseguró que en otros destinos más competitivos como Barcelona, Madrid o Málaga «los proyectos acaban consumiendo a los empresanos».

Otro de los puntos fuertes de Cananas que más repitieron los expertos que participaron en el evento fue la posición estratégica del Archipiélago respecto al resto de continentes. «Las Islas están en un lugar ideal para la cooperación, con sus puentes con Latinoamérica y con África a un paso de distancia», afirmó el técnico de proyectos del Cluster de Excelen-

cia Tecnológica, Fran Piñeiro. En la jornada también hubo tiempo para analizar los retos que tiene la región de cara al futuro. El manager fiscal en pWC, Héctor Ortega, participó en una de las mesas dedicada a la fiscalidad de Cananas y resaltó la importancia de «sacar partido» a todas las ventajas y herramientas con las que cuenta el Archipiélago. Además, puso el foco en lograr mayor segundad jurídica para las empresas.

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias (AJE Canarias), Agoney Melián, puso en foco en la formación de los más jóvenes y en la divulgación del sector como profesión para las nuevas generaciones «Necesitamos un proyecto concreto de Canarias, para que compitamos por arriba y dejemos de 
ser pobres, no solo en economía, 
también en mentalidad», apuntó 
Melián, quien consideró esencial 
«trabajar en los barrios».

Los expertos
destacan la fiscalidad
y la ubicación,
como las principales
ventajas de las Islas

Agoney Melián (AJE Canarias): «Tenemos que llegar a los barrios y centrarnos en la formación»

«Tenemos que lievar un mensaje de optimismo a la juventud, para que aquellos que no saben qué hacer sepan que esta es una opción con muchas posibilidades», aseguró el presidente de AJE Canarias, quien reclamó a las administraciones un mayor apoyo.

Precisamente el viceconsejero de Economia e Internacionalización del Gobierno de Cananas. Gustavo González de Vega, participó ayer en el encuentro para hablar del abanico de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico para las startups isleñas. Resaltó la idea de iniciar un «fon» do de fondos» con capital canario que reforzará la financiación pública de proyectos empresariales innovadores, «Nos preocupamos también por el inversor, en incentivar la llegada de financiación para estas empresas», añadió.

### Programa para hoy y mañana

HOY

### Mesa redonda 4

10:00-10:50 Mesa redonda 4. Innovación abierta. Innovación basada en investigación y startups tecnologicas como base de un ecosistema de emprendimiento. Participan Pablo Sosa, CEO de Oscillum; Ainhoa Amaro, COO de Evocons; Gioria Esiman, CEO de LightBee; y Braulio Quintana, gerente de Emerge

### Mesa redonda 5

10:50-11:35 Mesa redonda 5. Financiación para startups. Participan Nacho Liñán, División de Comunicación de Enisa; Emitio Iglesias, jefe de Área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación territorial de CDTI; Maria Antonia Moreno, jefa de área de ACII-Si; y Gema Báez, responsable empresas DayOne Canarias Caixabank.

### Concurso

11.35-14:00 Concurso Startup Pitch.

### Encuentro

16:05 - 17:00 One to One Inversores.
Encuentro de Startups clasificadas con los inversores.

### Congreso 4

La apertura del Congreso 4: Empresas tecnologicas correrà a cargo de Borja Cabezon Royo, CEO de Enisa. De 16:00 a 16:15 serà el turno para la ponencia Oficina de transferencia de conocimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la que participarà Artemis Rivero, tecnico OTC y Red Cide. De 16:15 a 16:50 horas se celebrará la ponencia Amazon Web Services. Canarias como polo de atracción de talento e innovación: como el Cloud ayuda al trabajo remoto y deslocalizado. En este apartado participarán Óscar Olivier Ribot, senior Startup Account Manager para el sur de Europa en Amazon Web Services; Cristo Alonso Santana, VP de tecnologia en coches.com; y Jorge Alonso, CIO de Velorcios. De 16:50 a 17:00 el tema será Tecnologia como palanca fundamental a cargo de Ignacio Garnelo, Tech Transfer & Commercialization

de Repsol Technoly Lab. Y a continuación, de 17:00 a 17:30 horas, tendrá lugar la mesa de Wise Canarias «Emprendimiento STEAM Femenino en Canarias». Participarán Patricia Fraile, Fund Manager en Archipélago Next: Romina Ojeda, presidenta de Wise Canaria y cofundadora y CEO de Reboot Academy; y Esther Pérez Verdu, CEO de NemeSys 2.0 y vocal de Marketing de WiSE Canarias.

### Congreso 5

El siguiente congreso, el 5, se titula Female Startup Leaders: Emprende-

### Empresas emergentes | El Arct pletargo hubi estrategina para proyectos tecnologicos







Algunos de los puestos presenten en la jornada para 'startups'. 1 A 🕒



Unos de los 'stand' de las empresas del evento. J.A. DRUZ

La aplicación TokenMys, fundada por Juan Pedro Dyangani, permite a los usuarios conseguir descuentos en eventos culturales y deportivos gracias a reciclar sus residuos orgánicos.

### Juan Pedro Dyangani

### «Para triunfar hay que creer en tu idea, luchar y nunca tenerle miedo al fracaso»

A.S.

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

### ¿Qué es tokenMys?

Es una aplicación, un espacio que le va a permitir al usuario adquirir entradas para diferentes eventos con descuentos gracias a tirar la basura. Los ayuntamientos tienen que implantar de manera obligatoria desde 2024 el quinto contenedor, el del orgánico, y con esta aplicación tienen una herramienta para motivar a los usuarios a que reciclen estos residuos. Ya trabajamos con organizaciones como el Teatro Cuyás o el Club de Baloncesto de Gran Canaria.

### ¿Cómo funciona?

Muy sencillo. Todo es a través de la aplicación. Llenas la bolsa con los residuos organicos, tomas una foto a la bolsa, la depositas en el contenedor marrón, escaneas un QR y consigues tus tokens, que se acumulan en la aplicación y puedes usarlos como descuentos para acceder a actividades, eventos culturales y deportivos, etc.

#### ¿Y qué hacen con el residuo orgánico?

El objetivo principal es llevarlo a los ecoparques. Generar compost y utilizarlo en la generación de energia mediante biogas.

### ¿Cuándo empezó el proyecto?

La historia empieza en 2021, perolleva en marcha desde mayo. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Arucas que es el que por ahora ha apostado por nosotros.

Y quiere llegar a más...



Juan Pedro Dyangani, fundador de Tokenmys. . . . .

Exacto, queremos llegar a más ayuntamientos y tener acuerdos con empresas de todos los sectores. Estos eventos nos dan visibilidad porque uno de los grandes problemas de las startups es que somos invisibles y estos eventos nos permiten dejar de serlo y abren la posibilidad a que aparezcan inversores.

¿Qué necesita una startup para triunfar en Canarias?

Lo principal es lograr transformar la idea que hay en el papel a la realidad. Y un poquito de fortuna. Creer en la idea y luchar. Es muy importante no tener miedo al fracaso.

Con la aplicación, los usuarios que reciclen logran tener descuentos en eventos y actividades»

#### ¿Están las administraciones canarias implicadas con el ecosistema emprendedor?

Ha habido una mejora notable en un montón de iniciativas, pero todavia hay mucho que mejorar Debería haber un enfoque distinto porque muchas veces hav convocatonas de ayudas que, en principio, son para emprendedores pero acaba accediendo cualquiera,

#### ¿Existe todavía confusión con el término startup?

Nosotros somos una empresa emergente certificada por el Gobierno de España, por Enisa. Y esta certificación ha marcado mejor el camino de por donde debe ir el concepto para que no haya tanta nebulosa. Una startup tiene que ser tecnológica tiene que ser innovadora y trene que ser escalable. Esos conceptos son básicos.

doras de proyectos innovadores. El acto de apertura lo hará Borja Cabezon Royo, CEO de Enisa. Y a continuación vendrá la ponencia de Miriam Pelaez, fundadora Pickaso + Q&A. Y la mesa redonda + Q&A «¿Aqui se podia innovar?», Intervendrán Sandra Vela, CEO Fundadora de VIVE Pet Resort; Carolina Barcelo, fundadora y COO CUIICO Tools; Alicia Barbetti, fundadora de Brab Solutions: Lula de León. CEO y fundadora de Leemons; y Esther Molina, cofundadora de Wildcom y Female Startup Leaders. La siguiente ponencia, de

18.30 a 19:00 horas, estará a cargo de Soraya del Portillo de Chiara, CEO Bechiara VR y The Speak APP

### Zona de exposición

En la zona de exposición, en la Sala San Borondon, también habrá eventos. De 16:00 a 16:15 hora, estará Sabina Hernández, habfando de Ética de la IA y la digitalización. Y de 16:20 a 16:35 estará Marisa Serrano CSO, Chief Scientific Officer en Medicsen - Techologia y salud - Realidad, no ficción. De 16:40 a 16:55 estará el Red Butl Basement y de 17:00 a 17:15 WA4STEAM: Presentación Women Tech EU

### Congreso 6

El congreso 6 se centrará en el tema de la Tecnologia en el sector turistico. Financiado por RED CIDE. David Fernandez Rubi, CEO y Fundador de Linguistic Factory habiará sobre la Humanización de la tecnologia en el sector turistico. De 17:40 a 18.25 habrá una meesa redondas obre Tecnologias emergentes aplicadas al turismo. Participarán Juan Torres, Microsoft; Javier Ortiz, CEO & Cofundador de Sexta Planta, Agencia Digital de Revenue Management; Francisco Quintero, Sales and Marketing Director en Landmar Hotels; y Ana Porras, Customer Success Manager en AdOutver.

### MANANA

### Mesa redonda 6

10:00-10:50 Mesa redonda 6. Inversores. Que busca un inversor, como piensa un inversor. Con Tom Horsey, Managing partner Eonig: Jose Ignacio Alonso Cembrano, CEO fundador de Pinama Inversiones, Bianca

Ochoa, consejera en Greater, Women Angels for steam; Jesus Ávila, cofundador de Seedway Ventures.

### Casos de éxito

De 10:50-11:50 habrá una mesa dedicada a los casos de éx to de emprendedores cananos. Participarán Aythami Rivero, fundador y CEO de Ziegel; Luis Hernáiz, CEO de Guanxe; Etoy Ounada, Fundador de Fábrica. Tu Scieno; Guil ermo Alfaro, fundador y CEO de AppMyPets; y Gema Báez, responsable empresas DayOne Canar as Caixabank.



# Draghi propone un experimento de Unión Bancaria con unas pocas entidades

El expresidente del BCE plantea un sistema de garantía de depósitos para bancos con operaciones transfronterizas & Santander y BBVA cumplen los requisitos

Rosa Maria Sanchez

Impulsar una suerte de expenmento de Unión Bancaria con un pequeño grupo de grandes bancos europeos con operaciones transfronterizas. Este es el atajo que propone el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi para desbloquear de una vez la definitiva puesta en marcha de una Unión Bancaria en la zona euro, que lleva atascada desde hace lustros por la falta de entendimiento entre los países del Norte y los del Sur a la hora de compartir sus riesgos.

«La fragmentación de la banca europea a lo largo de las fronteras nacionales se debe en gran medida a la aplicación incompleta de una Unión Bancana», certifica el va conocido como Informe Draghi que el exbanquero italiano entregó la semana pasada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El documento sostiene que «completar la Unión Bancaria mitigaría el fuerte sesgo actual de los bancos de la UE hacia los mercados nacionales y la fragmentación de los mercados de crédito a lo largo de las fronteras nacionales», que hace, por ejemplo, que las condiciones para que una pyme acceda a un préstamo sea más difícil en un pais que en otro.

La construcción de la Union Bancaria ha ido avanzando poco a poco desde la creación del Banco Central Europeo (BCE) en 1998 La posterior puesta en marcha del Mecanismo Unico de Supervision (MUS) y del Mecanismo Unico de Resolución (MUR) en 2014 están a la espera, aún, de que la UE ponga definitivamente a funcionar su tercera pata: el postergado Fondo de Garantía de Depósitos común, sobre el que no acaban de ponerse de acuerdo los países del Norte con los del Sur

Desde noviembre de 2015 está guardada en el cajón una propuesta legislativa non nata de la Comisión Europea para que los bancos de la UE realicen sus aportaciones a un solo Fondo de Garantía que



Mario Draghi presenta su informe sobre el futuro de la competitividad europea en el Parlamento Europeo esta semana. Le

### La superior capitalización de la banca de EEUU

El mayor banco estadounidense (JP Morgan) tiene una capitalización de mercado mayor que los diez mayores bancos de la UE tomados en conjunto. Y el segundo y el tercer banco más grandes de EEUU son más grandes que cualquiera de sus pares de la UE. Este es solo un ejemplo más al que acude el *Informe Dragh*i para subrayar la paradoja de que, a pesar de que las familias europeas ahorran mucho más que las de EEUU (en 2022, el ahorro de los hogares de la UE fue de 1,39 billones de euros, frente a los 840 billones de euros de los Estados Unidos), en la UE exista un mercado de capitales minusculo, con entidades menores. La consecuencia es que el ahorro

europeo acaba financiando proyectos no europeos. Segun el análisis de Draghi, unas entidades con un alcance de operaciones verdaderamente continental «no solo apoyarian mejor a
las empresas europeas que operan en varios estados miembros de la UE», sino que también
ejercerian como «actores necesanos en los mercados de capital integrados, en la suscripción de
valores, la salida a bolsa de las empresas y la asistencia a las operaciones de fusiones y adquisiciones». Así, «la finalización de la Unión Bancaria
seria complementaria al avance hacia la Unión
de los Mercados de Capital en Europa», concluye
el documento. I R.M.S.

seria el que responderia ante los depositantes de cualquier país de la zona en caso de quiebra. Consciente de las dificultades que en los últimos años han impedido avanzar en la Unión Bancaria, el expresidente del BCE plantea experimentar con «una reforma minima», que podría limitarse a un pequeño grupo de bancos con operaciones transfronterizas. En concreto, se propone «crear un sistema de garantía de depósitos separado para estos grupos, aportado por ellos mismos, dejando los bancos nacionales dentro de los esquemas de seguro de depósitos existentes».

En la actualidad, cada país cuenta con su propio fondo para reaccionar en caso de quiebra

> Hasta ahora la falta de entendimiento entre los países del norte y sur han bloqueado la alianza

En la actualidad, cada país cuenta con su propio fondo de garantia para responder con una cobertura minima de 100.000 euros por depositante y entidad en caso de quiebra. La ausencia de un fondo de garantia de depósitos común para todos los ahorradores de la UE es el principal obstàculo que queda por remover para configurar una Unión Bancaria en la que las entidades de un país puedan operar en otros países europeos y crecer sin obstáculos, abordar fusiones transfronterizas y ganar tamaño y rentabilidad por esa via. Ahora Draghi propone crear un fondo común, dotado por ese pequeño grupo de grandes entidades con coperaciones transfronterizas», para romper el hielo.

Por «operaciones transfronterizas» habría que entender las que realiza una entidad financiera de un país en otro, u otros, a través de sucursales (no, de filiales), explica Ricardo Gómez Barredo, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Es difícil determinar con exactitud cuáles son las entidades europeas con mayor actividad transfronteriza, pues no existe un registro accesible que dé cuenta de ello. A priori, no obstante, se podria pensar en algunos de los principales bancos europeos, como los franceses Société Générale y BNP, el holandes ING o los españoles BBVA y Santander. También los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank o el italiano Unicrédit

### DIRECTIVOS EMPRESARIALES

### El filósofo David Vico defiende ante la APD la confianza como pilar para la sociedad actual

El Consejo Rector de APD Canarias celebró ayer en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria su segunda sesión del año. Un encuentro de especial relevancia ya que se enmarca en la antesala del acto institucional por el 20 aniversario de la entidad, que se celebrará el próximo 5 de noviembre. Tras el encuentro tuvo lugar almuerzocoloquio que contó con la participación del filósofo y divulgador

David Pastor Vico. Durante su intervención, Vico abordo temas clave sobre el pensamiento crítico y la importancia de la confianza en la sociedad actual. Subrayó que «vivimos en una sociedad colaborativa», donde la confianza se presenta como un pilar esencial. Para el filósofo un país que promueve la confianza interpersonal no solo es más inteligente, sino también menos corrupto y más feliz. | LP/DLP



David Vico durante su intervencion en el Hotel Santa Catalina, 197/b.e.

### EMPRESA

### La icónica Tupperware se declara en quiebra

La multinacional estadounidense de productos para el hogar Tupperware ha iniciado el proceso para declararse en quiebra por la caida de las ventas y buscará la aprobación de los tribunales para continuar operando y facilitar un proceso de venta de la marca. Ya en 2023 se vió obliga al cierre de una planta y a despidos. EP

### La Fed recorta los tipos de interés por primera vez desde la pandemia

Con una bajada de medio punto, el banco central de EEUU abre una nueva etapa

Idoya Noain

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Estados Unidos ha empezado ya a poner fin a una era: la que durante más de cuatro años ha estado luchando contra la inflación con altos tipos de interés. Ayer, la Reserva Federal anunció un recorte de medio punto en el precio del dinero. La bajada se daba por garantizada pero hasta el anuncio había suspense sobre si el recorte sería de un cuarto de punto o medio. Con la incógnita despejada, los tipos situados en una horquilla de entre 4,75 y 5%, y previsiones de realizar otro u otros recortes por un total de medio punto antes de que acabe el año se abre una nueva etapa

La decisión no ha sido unánime y ha tenido un voto en contra, el de una gobernadora que quería la bajada más suave (y que representa el primer disenso de un gobernador desde 2005). Pero se ha impuesto la más agresiva. Un hecho que apunta a que la Fed ha ganado confianza, aunque en su comunicado el banco central estadounidense también admite que sigue habiendo «incertidumbre» sobre la evolución de la economía.

«No estamos en un camino prefijado», declaró después Jerome Powell, presidente de la Fed, en una rueda de prensa al hablar sobre las proyecciones de futuros recortes (el medio punto este año, con reuniones en noviembre y diciembre, y acabar 2025 con los tipos al 3,4%). «Las previsiones no son un plan», insistió.

«Nada sugiere que tenemos prisa, fremos reunión a reunión basándonos en los datos, las perspectivas y el balance de nesgos. E fremos rápido, lento o haremos pausa si es adecuado».

### Un punto de inflexión

En respuesta a la crisis que abrió la pandemia de covid, el banco central estadounidense empezó a subir los tipos y, a un nimo y dimensión sin precedentes (5,25 puntos entre marzo de 2022 y julio de 2023), los llevó a su cota más alta en dos décadas, y ahí los dejó durante más de un año, mientras se intentaba ralentizar la economía y reducir la inflación.

El organismo que preside Powell logró enfilar así el control de precios, con la inflación contenida hasta el 2,5% internual en agosto, muy lejos del 9,1% que alcanzó en verano de 2022. A la vez el mercado laboral se ha ido enfriando, con el ultimo dato de paro en EEUU situado en el 4,2%. Ahora la Fed, con su doble mandato de control de precios y empleo, envía señales de que pone el foco en proteger el mercado laboral.

Powell, eso sí, ha quendo subtayar en sus declaraciones a la prensa que no ven el mercado laboral debil sino más debil de como estaba antes de la pandemia, pero aún en buena forma, «Nuestra intención con nuestro movimiento de la política es mantenerlo así», dijo.

Pocas veces en los últimos tiempos había habido tanta in-



El organismo que preside Powel contiene la inflación en el 2,5% con un 4,2% de desempleo

certidumbre alrededor de una decisión de la Fed, aunque en este caso no haya sido por una bajada que se daba por segura, por la que algunos de los consejeros de la Fed ya abogaban en julio, y que ya adelantó en la reunión de Jackson Hole Powell («ha llegado el momento de ajustar la politica», dijo) sino sobre de cuánto seria. Y en las dos opciones que batajaban la mayoría de analistas y expertos había argumentos.

Al recorte de solo un cuarto de punto, por ejemplo, se le veia la ventaja de que podría evitar una aceleración económica que podía provocar nuevas subidas de precios. El de medio punto, en cambio, se leia como una señal clara de la Fed de que quiere proteger el mercado laboral. Al final se ha impuesto el recorte más agresivo.

La Fed también publicó ayer sus previsiones económicas, una hoja de ruta de qué se puede esperar en los próximos meses. Ahi entra la previsión de que haya otro recorte de medio punto antes de que acabe el año y la de que el paro, que en junio creían que acabaria el año en 4%, se situe en el 4 4%. En los ultimos datos el índice de desempleo está en EEUU en el 4.2%.

El recorte de medio punto es una noticia a la que sin duda dará la bienvenida Kamala Harris, la vicepresidenta y candidata demócrata, uno de cuyos puntos debiles es el desencanto ciudadano con los altos precios que han marcado la presidencia de Joe Biden, que explota además el expresidente y candidato republicano Donald Trump

Hay una palpable desconexión entre el sentimiento de los estadounidenses con la situación económica, el tema que más les preocupa a la hora de votar, con los datos que reflejan buenos resultados de las políticas de Biden

Es dificil, no obstante, que la decisión de ayer tenga un impacto inmediato que vaya a cambiar el sentimiento de los votantes y desde luego no minimizará los ataques de Donald Trump. De hecho este martes, incluso antes del anuncio de la Fed, Trump criticaba en un acto electoral en Michigan la rebaja como una decisión «política» y la enmarcaba como señal de que la economía «no está bien».

# Sánchez sella un nuevo acuerdo en pensiones con patronal y sindicatos

Las medidas incluidas en el pacto requieren aún de modificaciones normativas, en una Cámara con apoyos muy ajustados

Efe

MADRD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso ayer en valor el muevo acuerdo en materia de pensiones sellado con patronal y sindicatos «producto de la buena política» y que «contribuye a una sociedad más justa».

«Es un acuerdo destinado a perdurar», destacó tras la firma de este pacto, cerrado a finales de julio, y que incluye cambios en la jubilación demorada y activa, da más papel a las mutuas en algunos tratamientos y regula el retiro para las profesiones penosas.

Los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, firmaron el acuerdo junto a Sanchez.

Este acuerdo recoge materias que quedaron pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023 y que volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación.

Ahora se acuerda mejorar los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más alla de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión.

También se regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas y las mutuas para que puedan colaborar con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologias de origen traumatológico.

Y se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, pe-



Pedro Sanchez junto a Antonio Garamendi y Pepe Álvarez tras firmar el acuerdo. Ele

ligrosidad o insalubridad.

Con todo, estas modificaciones deben articularse en varios cambios normativos en un calendario

que el Gobierno aún no ha detallado y que, en algunos casos, precisarán de unos apoyos parlamentanos siempre ajustados.



# El Rey e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

El presidente de la Generalitat se reúne con Felipe VI durante dos horas para recuperar una tradición que sus antecesores no cumplían desde 2015

Pilar Santos / Juan Ruiz Sierra MADR D

Felipe VI y Salvador Illa se reunieron ayer en el palacio de la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El presidente de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumphan desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al Rey. El último president que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno procès, se extendió una hora y 20 minutos.

Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès prefirieron no reunirse con el Rey en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportunidad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoria absoluta, Illa quiere «normalizar» la relación con el Rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el procés ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en el Salón de Audiencias, ayer liegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba Illa. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotografos que habían acudido a cubrir la noticia. «Qué bien. Esto no es lo habitual», afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abriendo a nivel institucional. «Estoy muy contento de estar aquí», dijo cuando una redactora le recordo que desde 2015 ningun presidente catalán había acudido a la Zarzuela.

El Monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela Con esta cita en Zarzuela se ha querido completar esa nueva etapa de normalidad. Fuentes del equipo de Illa aseguran que el «respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales del Gobierno» y en ese marco encuadran este cara a cara. informa Sara González. Esas fuentes apuntan que fila ha valorado «muy positivamente el encuentro» con Felipe VI.

Diputados del PSC comentaban ayer en el Congreso que «queda lejos ya» el «impacto» que provocó en una parte de los catalanes el discurso que el Monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referendum ilegal de independencia. En aquella alocución extraordinaria desde el punto de vista institucional, el Rey pidió al Estado que reaccionaria ante la «deslealtad inadmisible» de Piugdemont, entonces president de la Generalitat. «Todos tenemos que pasar página del procés y cada uno tiene que olvidat una parte de lo que se ha vivido estos años de choque entre Cata-

lunya y el Estado», decía un diputado que tuvo mucho poder en la etapa en la que Miquel Iceta era el lider del PSC.

Salvador Illa recuperó ayer en Madrid dos actos institucionales altamente simbólicos que no se producían desde el inicio del procés independentista. Primeto, con el rey , y después, ya por la tarde, participó en el acto de la Diada ce-tebrado en la sede de la Delegació

del Govern de Catalunya en Madrid. Todo su discurso estuvo centrado en la «vuelta» de Catalunya y la necesidad de unirse de nuevo a España tras la crisis territorial, con el líder del PSC llamando a mantener «bien firmes» los «puentes».

«Las ventanas de comunicación y reconocimiento son fundamentales para recuperar el clima de sosiego que estamos logrando en Catalunya después de años tan difíciles en los que se despetdiciaton demasiadas energias», señaló
llia, en referencia al procés, «Hay
que mantener esos pilares bien
firmes para cuando los ríos bajan
de vez en cuando revueltos. Hay
que tender puentes, hay que cruzarlos, hay que encontrarlos, hay
que trabajar para ilegar a acuerdos
con vistas el interés general y el
bien común», continuó tras recordar que desde 2011 ningun president de la Generalitat habia participado en este acto en Madnd.

«Qué bien, esto no es lo habitual», comentó el monarca al ver la expectación ante la cita

> El acto en la delegación de la Generalitat no se celebraba desde 2011

La representación del Gobierno central fue sido abultada. A la citaacudieron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero: el titular de Industria, Jordi Hereu: la de Defensa, Margarita Robles; el de Agricultura. Luis Planas, la de Inclusión Social, Elma Saiz, y el de Política Territorial, Angel Victor Torres. También habia representantes del mundo empresanal (como el presidente de Enagas, Antoni Llarden) y del mediático, como Amhoa Moll-directora editorial de Prensa Iberica, grupo al que pertenece LA PROVINCIA.

### «Recorrer España»

Illa quiere que este tipo de actos fuera de Catalunya sean comunes durante su mandato. «El primer acto político es siempre escuchar. Intentar comprender las razones del otro, Catalunya se gobierna más allá del Palau de la Generalitat. Voy a recorrer España y sus comunidades autónomas de manera regular. Los entendimientos son siempre posibles a través de un dialogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos una Espana mejor», explicó durante un discurso pronunciado casi integramente en castellano.

«Catalunya tiene que ser un proyecto que nos vincule a todos. Catalunya ha vuelto para implicarse en una España a favor de todos, más plural, nca y justa. Nuestra democracia ha vuelto a recuperar la esperanza y el optimismo. Soy consciente de las dificultades, de los gritos de los agoreros -concluyó el president de la Generalitat-. Pero por encima del ruido hay una realidad: España y Catalunya han avanzado más cuando han compartido optimismo. La Catalunya del sigio XXI quiere estar en el campo de la esperanza, formando parte de una España plural y diversa, dentro de una Europa federal. Nada es politicamente posible desde la soledad. Todo puede alcanzarse desde la unión».



El rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en el palacio de la Zarzuela.

### Junts advierte al Gobierno con nuevas «derrotas»

Junts per Catalunya da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo aviso a Pedro Sanchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP y Vox una ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. «O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias», señaló el diputado Josep Mana Cruset. En la misma linea se pronunció el lider de Junts, Carles Puigdemont: «Con Junts no funcionan los chantajes ideologicos». El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad. Fuentes de la Mondoa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Pugdemont. Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Catalunya a principios de año y que ahora negocia con Junts. El diálogo entre ambos partidos está avanzando. «Nosotros cumplimos los acuerdos», senalan fuentes de Moncloa. Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, ya que la cesión de immigración viene de un pacto previo. Y por otro, Junts exige que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sería autonzado por la UE. | J.R.S

### Ábalos eleva el choque con Ferraz al acusar a Santos Cerdán de vulnerar sus derechos

El exministro pide dejar sin efecto su expediente de expulsión por considerarlo caducado

#### Iván Gil

José Luis Ábalos vuelve a elevar el choque contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El exministro de Transportes pide que se le restituya de militancia al considerar caducado su expediente de expulsión por estar «absolutamente paralizado» desde que se abrió el 27 de marzo. Una situación «que perjudica gravemente los derechos de un afiliado», segun el documento enviado tanto a Cerdan como a la ejecutiva del partido. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al numero tres del PSOE y su sucesor al frente de la secretaria de Organización por infringir la ley de protección de datos.

El ahora diputado del grupo mixto, alega en su escrito que desde su expulsión cautelar «no se ha emitido pliego de cargos alguno» ni el instructor se ha pronunciado «sobre la admisión o inadmisión de la prueba solicitada». Aunque se reconoce que los estatutos del partido no marcan plazos, ante esta «laguna» entiende que se debe recurrir al régimen administrativo comun «como bien se recoge para otros aspectos referentes al funcionamiento de los partidos políticos» En este punto se acoge a que la legislación establece «un plazo máximo de tres meses para la resolución de un expediente, cuando la norma no fije dicho plazo máximo y en todo caso de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o asi venga previsto en el Derecho de la Unión Europea».

Fuentes de Ferraz se acogen a que no hay plazos marcados y dejan esta cuestión en manos de sus servicios jurídicos. Eso sí, en la cúpula del partido insisten en que su Ábalos debe estar apartado del partido al menos mientras esté en marcha la investigación sobre el caso Koldo. Estas musmas fuentes señalan que Ábalos «ya ha expresado su mosqueo», con el aviso incluso en el Congreso de no apoyar al Gobierno en las votaciones. Con todo, se muestran confiados en que «si vota en conciencia votará al lado del PSOE».

El escrito de Ábalos está fechado el pasado viernes 13 de septiembre, dos dias después de votar a favor de la uniciativa. del PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.



Alberto Nuñez Feijoo conversa con el comisario de Austicia de la Union Europea, Didier Reynders, ayer en Madrid. [157]

### Feijóo extrema su oposición y compara a Sánchez con Franco

El presidente del Ejecutivo acusa al líder del PP de llevar a cabo una política «avinagrada» que no se corresponde con la realidad

Juan Ruiz Sierra

Primera sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Nuñez Feuóo arrancó fuerte. El líder del PP empleó ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los senfirmientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Fenóo, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución», algo que demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «parece no tener fin».

«No se veia una cosa así desde Franco», insistió Feijóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Sanchez, que lleva semanas insistiendo en la idea de que el discurso «agónico» del PP se encuentra alejado de la realidad que vive Espana, encontró en la intervención de su pnncipal adversano un buen ejempio para intentar justificar su tesis. «Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y la reciencrecimiento del Banco de España.

«¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?., le pregun-

### «No es una obligación»

El comisano de Justicia de la UE, Didier Reynders, aclaró ayer que reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ono es una obligación» sino «una recomendación», aunque ha confiado en que el CGPJ presente «distintas opciones» para que también pueda haber un acuerdo político en este punto. «Esto no es una obligación, es una recomendación», duo el liberal belga en la rueda de prensa que ha dado tras reunirse con la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perello; con el ministro de Presidencia, Felix Bolanos; y con el lider del PP, Alberto Nuñez Fenóo, Reyndets ha venido con la intención de hacer seguimiento del acuerdo de PSOE y PP con la mediación de Bruselas para renovar el CGPJ. Ha explicado que la Comisión Europea espera que «antes» del prótamo 2 de febrero, el CGPJ haga su propuesta para acercar el modelo espanol a dos mejores estándares europeos». ¡Efe

te elevación de las previsiones de tó Feyoo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas desde que fue investido Sánchez en noviembre. Aquí, de forma paradójica, el líder del PP compartió visión con otro diputado que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antipodas ideológicas: Gabriel Rufián, El portavoz de ERC, al igual que el líder del PP, hizo gala de su pesimismo sobre el actual mandato de Sanchez. Pero Rufian se centró en Junts, un dia después de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, sobre el alquiler por temporada.

### Moción de censura

Si ese entendimiento con el PP y Vox se fortaleciera hasta alcanzar una moción de censura. Sánchez tendria que abandonar la Moncloa. Los tres partidos suman 177 diputados, uno por encuna de la mayoría absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Fenóo y Abascal, radicalmente en contra de medidas como la amnistía. Rufian no lo tiene tan claro. «Ustedes desconocen la capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente», le dijo al jefe del Ejecutivo.

Pero Sánchez no quiso entrar. El Gobierno continúa necesitando a Junts, y negocia con el partido de Puigdemont la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya, paso previo a los Presupuestos del año que viene «Este es el Gobierno del diálogo y del acuerdo», se limitó a senalar

### Vivienda regulará límites al alquiler temporal tras el revés del Congreso

La ministra anuncia un regiamento un día despues de que Junts tumbara la reforma

#### Gabriel Santamarina

El Ministeno de Vivienda y Agenda Urbana trabaja en la elaboración de un «reglamen» to» para regular el mercado del alquiler temporal. Así lo confirmó aver la titular de la cartera. Isabel Rodriguez, en los pasillos del Congreso de los Diputados: «Nuestra intención es aclarar los términos de la ley de arrendamientos Urbanos para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, garantizando que aquellos que lo precisan, como estudiantes o profesores, puedan acogerse, pero evitando el uso fraudulento».

Los avances se anunciaron un dia después de que el Congreso de los Diputados tumbase de la propuesta de Sumar para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses.

Segun confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025, «Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este regiamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rígor y con seguridad juridica para abordar esta cuestión donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas», añadió.

El Gobierno ha decidido ponerse manos a la obra para limítar el alguiler temporal cuando se utiliza para esquivar las restricciones o el de larga estancia. Este último está regulado dentro de la ley de arrendamientos urbanos y, entre otras condiciones, obliga al propietario a mantenerlo durante cinco o siete años o limita las subidas anuales. Por el contrario, el de media estancia es un contrato privado entre dos partes, regulado por la legislación civil.

Ambas tipologias han convivido históricamente con normalidad: mientras una famiha requiere de un contrato de larga estancia, un estudiante solo necesita un lugar para nueve meses, por ejemplo. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley de vivienda, que impuso nuevas restricciones a la larga estancia, algunos propretarios mudaron sus alquileres a corta y media aunque el perfil de inquilmo siga siendo de la otra formula.



Tensión en Oriente Próximo Nueva oleada de atentados

# Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de 'walkie talkies' causan 14 muertos y 300 heridos apenas un día después de las explosiones de buscas que ocasionaron otros 12 decesos

Andrea López-Tomás

BEIRGT

Cuando trataba de levantarse, el Libano ha vuelto a ser golpeado. «Parece que estemos en una película de espias», reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá, lo que causó la muerte de al menos 12 líbaneses y heridas a otros 2.800. Ayer detonaron walkie talkies y otros dispositivos electrónicos de comunicación. Ai cerrar esta edición, eran 14 las víctimas mortales y unos 300 los heridos. Rota toda forma de comunicarse y, con ella, la -ya antes- minima sensación de seguridad, miles de libaneses ven cómo la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma.

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses. Apenas 24 horas después de que Israel atacara el Libano con la «mayor brecha de cibersegundad» sufnda por Hizbulá en los II meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer. Si el martes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer muchos abogaban por deshacerse de ellos. El caos ha tomado, de nuevo, el país cuando las primeras informaciones de explosiones no solo se reducían a walkie talkies, sino tambien a ordenadores portátiles, coches, telefonos móviles e, incluso, paneles solares.

En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de «imuer-

\*martires» del Libano, por aquellos muertos «en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia», como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez

El caos invade el Líbano tras estaliar por segundo día ordenadores, coches y teléfonos móviles



Ambutancias con heridos por las explosiones en el Hospital de la Universidad Americana en Beirut. ESIRUPA PRES

A. López-Tomás

BE RUT

Las horas pasan pero quedan muchas incógnitas por resolver. Los libaneses miran con recelo sus telefonos móviles y otros dispositívos de comunicación. El martes por la tarde, miles de buscas explotaron al unisono en diferentes puntos del país, provocando, a su vez, miliares de heridos. Il personas murieron como resultado de las detonaciones. Entre ellas, una niña de 10 años y un niño de ocho. Durante la noche, el sonido de las ambulancias siguió acompañando el recuerdo de una noche que ha dejado a todo un país en vilo. Hizbulá y el Gobierno libanés apuntan a los servicios secretos israelis como culpables, mientras estos callan. La sociedad libanesa, traumatizada por uno de los mayores ciberataques de la historia, tacha el ataque inDemasiadas incógnitas. ¿Quien organiza algo así? Responsables de la seguridad libanesa apuntan al Mosad, la agencia de espionaje israelí, como la autora de la manipulación de 5.000 aparatos importados, que pasó desapercibida durante meses. El resultado está a la vista.

### Tres gramos en cada busca

Hizbulá habría pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán, que niega responsabilidad en la colocación del explosivo

discriminado de «terrorismo» y lo empieza a considerar otro posible crimen de guerra de Israel.

Hizbulá habria pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán. Esta firma negó cualquier responsabilidad, alegando que los dispositivos fueron fabricados y vendidos por la empresa húngara BAC, que tiene licencia para usar su marca. La teoria más fiable es que, en algun

momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente a la agencia Reuters, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés, meses antes de las de-

3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado años, un trabajador médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbula en el Parlamento, Ali Ammar Mientras los asistentes se sumían en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o los tradicionales tiros celebratorios que se suelen celebrar en algunos funerales en el Líbano. Sin dispositivos de comunicación entre los partidanos de Hizbulà desde el dia anterior las noticias han tardado más en llegar, Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas. Parecia el dia de la marmota más trágico de la historia del Líbano. Minutos antes, uno de los lideres de Hizbulá, el cléngo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las víctimas. «Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirà su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogemos la espada con la derecha», afirmó con contundencia

Las informaciones que han ido emergiendo han confirmado que esta vez no han explotado buscas, sino walkie talkies. Una fuente de segundad citada por Reuters ha asegurado que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes «con conocimiento de la operación» han confirmado al medio estadounidense Axios que «los walkie taikies fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelis y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponia debia ser utilizado durante una guerra con Israel».

tonaciones del martes.

«El Mossad introdujo una placa dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluse con cualquier dispositivo o escáner», dijo a Reuters una fuente de seguridad libanesa de alto rango. Aún no ha quedado claro donde tuvo lugar la manipulación. Esta fuente afirma que 3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta remesa de dispositivos habria llegado al Libano a principios de año, por lo que los tres gramos de explosivos escondidos en su interior habían pasado «desapercibidos» para Hizbulá. Varias fuentes reconocieron que el complot parece haber estado preparándose durante muchos meses.





El presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodriguez, enseña mágenes del documento firmado por González. [ ER

### Edmundo González firmó bajo coacción un reconocimiento de Maduro

El Parlamento venezolano muestra un documento que el líder opositor considera nulo

Abel Gilbert

**BUENOS AIRES** 

«Edmundo Gonzalez Urrutia acató los poderes del Estado», a nunció ayer en tono triunfal el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodriguez, en relación a un documento en el que reconoce la victoria en las umas de Nicolás Maduro y que, segun el candidato de la oposición, fue arrancado de manera extorsiva antes de su partida al embo espanol.

«Se presentaron con un documento que tendria que refrendar para permitir mi salida del pais. En otras palabras o firmaba o meatenía a las consecuencias», dijo el abanderado de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) en los comictos del 28 de julio. En un mensaje divulgado a través de X, González Urrutia reveló que fueron Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodriguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador espanol, Ramón Santos, con el texto como moneda de cambio, que no admitia otra opción que la firma, «Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podia ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», dijo.

No solo califica a ese documento de nulo, sino que reivindicoaen los hechos su triunfo en los comicios.

Gonzalez Urrutia se comprome-

tió de nuevo ayer, en ese sentido, a hacer cumplir el mandato de millones de venezolanas y venezolanos que votaron por él. «No me van a cailar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy».

### El documento

El diario madurista Últimas Noticias y el canal televisivo Telesur presentaron en tanto el texto como una suerte de acta de rendición de Gonzalez Urnitia. « Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República», se señala.

Además, el exdiplomático de carrera se muestra, en esa página, «convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento» con el Palacio de Miraflores, «En el interés supremo de la paz de mi pais, deseo trasladarle mu respeto y reconocumiento a las instituciones constitucionales, representadas en los cinco poderes del Estado», señala en un tono l'amativamente desconcertante para muchos lectores, porque utiliza el mismo lenguaje oficial. Y concluye: «seré absolutamente respetuoso de las instituciones e intereses de Venezuela, y siempre apelaré a la paz, el dialogo y la uni-

dad nacional». Explica, a su vez, que decidió salir del país en aras de que «se consolide la pacificación» y espera, en ese sentido, de «los buenos oficios» de Rodriguez.

El presidente de la AN exhibió ese texto en tono amenazante «Con esto esperamos que se acabe el chisme y usted cumpla con lo que firmó aquí, señor Gonzalez Urrutia». Dijo, al respecto, que tuvieron dos reuniones con el candidato opositor, al igual que conversaciones telefónicas. Rodríguez también presentó imágenes de uno de los encuentros y un video en el que se ve al opositor subiendo al avión español. Además, advirtió que tiene 24 horas para rectificar lo expuesto en X, donde alude a un hecho extorsivo. El Gobierno, añadió Rodríguez, tiene en su poder grabaciones que refutarian su postura.

«Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones», defiende en opositor

> El gobierno venezolano le da 24 horas para rectificar las acusaciones o enseñará grabaciones

El candidato de la PUD llegó a Madrid el 8 de septiembre. El Palacio de Miraflores decidió divulgar esa carta después de que el Congreso de los Diputados le pidiera al iefe de Gobierno. Pedro Sanchez. que lo reconozca como presidente legitimo surgido de las urnas. González Urrutia se ha reunido con Sánchez y con Mariano Rajoy, Felipe González y José Maria Aznat. La puesta en circulación de un documento cuya validez politica es negada por su propio suscriptor, se conoce en momentos de médita tensión entre España y Venezuela.

### Romper con España

Venezuela advirtió el pasado martes a España a través de su Ministerio de Exteriores que «no tolerará una escalada en las agresiones e injerencias» de Madrid. mientras que la Asamblea Nacional, controlada por el madurismo, presentò al mismo tiempo un proyecto en el que insta al Gobierno a «evaluar» la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. «El desconocimiento de nuestras instituciones constitucionales es una línea roja, Nuestro país está listo para tomar acciones que resguarden su soberama», duo el canciller Yván Gil en la red Telegram al informar sobre una conversación telefónica con su homologo su José Manuel Albares en la que el ministro español pidió confirmar la identidad de los dos espanoles detenidos en Venezuela, así como conocer su paradero y de qué se los acusa concretamente.

El presidente Nicolas Maduro y el ministro del Intenot, Diosdado Cabello, han calificado de «terronstas» a Andrés Martinez Adasme v José Maria Basoa, detenidos el sabado. Pese a los desmentidos del Gobierno español, Cabello asegura que forman parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo al que involucra, sin presentar pruebas, en una conjura contra el Palacio de Miraflores junto con Estados Unidos. «Hemos desmantelado y desvelado un pian terrorista, que buscaba atentar asesmar al presidente y la vicepresidentas», dijo Gil. | A.G.

### Kamala Harris llama a Trump para expresarle que «agradece» que esté a salvo

La democrata, confiada en que el Servicio Secreto la protegerà a ella y a su familia

**Europa Press** 

MADRID

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, mantuvo aver una llamada telefónica con su rival republicano a las elecciones presidenciales, expresidente Donald Trump, para expresarle que «agradece» que se encuentre a salvo tras el aparente intento de asesinato que sufirió hace unos dias en West Paim Beach, el segundo incidente de estas características en apenas unos meses.

«He comprobado que se encuentra bien», expresó Harns ante los medios de comunicación después de que un funcionario de la Casa Blanca informase de que habían mantenido una conversación «cordial y breve». Tras ello, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata mostró su «completa confianza» en que el Servicio Secreto la protegerá tanto a ella como a su familia.

El presidente del país, Joe Biden, también llamó a Trump el dia anterior para mostrarse «altyiado» por el fallido intento de atacarle. Tan solo unas horas antes. Trump había culpado a Biden y a Hamis de utilizar una «retórica» que ha motivado que le havan disparado en dos ocasiones en los últimos meses.

El magnate reveló el tono amables de las amas llamadas en un debate celebrado en la ciudad de Flint (Michigan) con la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, exportavoz de la Casa Blanca, en la que ha sido su primera aparición pública desde que el domingo se frustrara el segundo intento de asesinato en los últimos meses, «En cierto modo desearia que la llamada no se hubiera realizado porque (Biden) fue muy, muy amable. Lo mismo con Kamala hoy [por ayer]. No podria haber sido más amable», reconoció.

Mientras criticaba a la Administración Biden apuntó quería «ser amable» por el trato recibido por sus rivales politicos, si bien desearia no tener que elogiarles.

A pesar de todo, aseguró a la multitud que seguia el acto que tiene que «recuperar» el pais y bene que ganar para 'Hacer Grande América Otra Vez' (MAGA, por sus siglas en inglés), en alusión a su lema electoral, según recoge la cadena de televisión estadoumdense CNN

# Otro problema para Carrión: Suárez, dos semanas de baja

El central de la UD, con un esguince de tobillo, se pierde el duelo del sábado en Pamplona, así como ante el Betis y Vilarreal : Marvin, McKenna, Mika y Muñoz, muralla para El Sadar

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

No hay paz en la UD. El central de Tamaraceite Álex Suárez, con un esguince de tobillo, es baja para el partido del sábado ante el CA Osasuna en El Sadar (15.15 horas, Movistar LaLiga). Pendiente de evolución, su concurso ante el Real Betis (jueves, 26 de septiembre) y el Villarreal CF (lunes, 30 de septiembre) también resulta prohibitivo. El club isleño comunicó ayer la baja, tres dias después de la lesión ante el Athletic Club de Bilbao, sin detallar el período de baja. 'Nuestro jugador Álex Suárez sufre un esguince en el tobillo izquierdo, producido en un lance de juego en el partido que la UD Las Palmas y el Athletic Club disputaron el pasado domingo, en el Estadio Gran Canana. El tiempo estimado de baja, segun evolución'

Suárez sufnó un golpe en el tramo final del primer acto y precisó de asistencia médica. Contaba con una tarjeta desde el minuto 27 por protestar. Fue la única amonestación que vieron los amarillos ante los de Valverde en la tercera derrota del campeonato (2-3). El zaguero se quedó en la caseta y saltó Álex Muñoz al verde Lo que parecia una decisión técnica, que vino acompañada por la retirada de Campaña para apostar por Fabio Gonzalez en la dirección, se metaboliza 72 horas después. Sometido a pruebas radiologicas, desde el área médica de la entidad reclama prudencia y máxima precaución, «Iremos semana a semana. no estará el sábado y veremos qué acontece El tobillo está bastante inflamado», realzan. Su vuelta podria quedar perfilada para la visita del Celta de Vigo, prevista para el sábado 5 de octubre (17.30)

### La revolución de la energía

Ante el CA Osasuna, todo apunta a que la retaguardia estará integrada por Marvin Park (lateral derecho), McKenna (central derecho), Mika Mármol y Álex Muñoz, que firmó su estreno de realizador ante los leones en el fotograma del 2-La UD ha recibido diez tantos en cinco duelos y no gana desde el pasado 10 de febrero ante el Valencia (2-0) -son 19 jornadas consecutivas». El cuadro rojillo de Vicente Moreno cuenta con dos victonas en El Sadar ante el RCD Ma-Ilorca (1-0) y Celta de Vigo (3-2).

Latis Carrión, que no puede citar a Valles por la clausula Ramírez, tiene con Suárez un problema de órdago. De las 37 apariciones del '4' en la máxima categoria, con Pimienta y el expreparador del Real Oviedo, 35 fueron de titular. Solo participó de suplente ante el



Álex Suárez Suárez con gesto de contrariedad en la disputa de la ultima jornada ante el Athletic y antes de lesionarse. 🖡 PRES 👚

### Barja vuelve al tajo e lker Múñoz, única ausencia

En las filas del cuadro payarro de Vicente Moreno, Kike Barja ve la luz. Cuenta con el alta medica tras superar una grave lesión de rodilla y ayer se ejercitó con el grupo de Vicente Moreno. El 4 de marzo, en El Sadar ante el Deportivo Alavés, el extremo se rompia el ligamento cruzado de la rodilla izquierda -rotura de la plastia LCA-. Paso por el quirófano y tras seis meses y una semana de recuperación, vuelve al césped. Precisa de un tiempo de trabajo específico y con el grupo para entrar en una relación de 23 citados. Por su parte, Iker

Muñoz, única baja tras su operación en el quinto metatarsiano hace tres semanas. No hay concretado un periodo de recuperación. El centrocampista de Villafranca hace trabajo individual para mantener el tono fisico. En la última contrenda con derrota en Vallecas (3-1), el pasado lunes, Ruben García, Raul García y Bryan Zaragoza integraron el frente ofensivo. Almar Oroz, Moncavola y Torró formaron en la medular. Budimir fue suplente y entró en el segundo tiempo junto a Pablo Ibáňez, Ruběn Peňa, Arnáiz y Moi Górnez. | P. C.

### Puzle defensivo de Luis Carrión

MARV N PARK

Se salva de la quema Con 366 minutos en cinco jornada, el ex del Madrid ha mostrado un nivel más que aceptable.

 SCOTT MCKENNA Genera dudas

El central escocés encadena dos actuaciones irregulares.

 MIKA MARMOL Vuelve a su sitio Lo de verio de lateral era un sacrilegio. Regresa la cordura.

 ÁLEX MJÑOZ Reforzado con el gol Salió en el descanso por la lesión de Suárez y dio un nível altisimo. Tanto y reinvidicación.

 SINKGRAVEN Cero minutos Cuatro descartes y una suplencia. Un misterio. Desde el calvario que padeció ante la Real por Becker (4 de mayo) no juega,

 VITI ROZADA Marcado por Vitoria Su papel ante el Alavés fue decepcionante () de septiembre)

 JUANMA HERZOG Invisible Cero minutos. Dos goles en la pasada Liga, no se ha estrenado.

Athletic en San Mamés (un minuto) y ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla (22 minutos de juego).

Mas allá de los citados Marvin (366'), McKenna (368'), Mika Mármol (450'), Álex Muñoz (192'), Carnón tiene en la recâmara al central Juanma Herzog (0'), a los laterales diestras Viti (1091) y Pezzolesi (O') y al lateral zurdo Sinkgraven (O'). También ha utilizado a Benito Ramirez de carrilero (54'). Tras el cabreo del preparador amarillo en sala de prensa con la tercera detrota del curso, se avecinan cambios. Metamorfosis carry on. De la muralla de hormigón a la zona de creación. Fabio González también pide paso, así como Fabio Silva.

La lesión de Suárez se suma a los percances de Pejiño y Januzaj en pretemporada -ya tienen el alta médica y debutarán ante Osasuna». Además, Sinkgraven también sufrió un percance muscular, así como Fabio González y Álex Muñoz. El de ingemo debutó el pasado domingo en este curso. Por su parte, Moleiro sintió un pinchazo con la Selección Sub 21 y se recuperó de forma milagrosa.

La última porteria a cero de visitante ante el Càdiz en el Mirandilia (0-0) -19 de mayo-. La última victoria visitante con porteria a cero fue en Vallecas (0-2) -20 de enero-. La amenaza rojulla se cimenta en el veneno del medalla de oro Aimat Oroz, Bryan Zaragoza y Budimir. Los goleadores son Raul Garcia, Boyomo y Bretones. Sin Suárez y contra el sindrome del porteria a cero. El último triunfo pio pio en El Sadar fue en 2015.

P. C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Motivos para huir del caos, Argumentos históricos, futbolísticos y de fe en una situación inquietante. La UD, sin el zaguero Álex Suárez, se las verá con el CA Osasuna en El Sadar con el desafio de dinamitar la racha de 224 dias sin ver la Capilla Sixtina de la gloria. Son siete meses sin ganar y el dato ya peso como una losa. Carrión reconoció en sala de prensa que era preciso «desdramatizar» y hacer trizas un dato terrorifico. Para el lateral zurdo Alex Muñoz, esa fecha del 10 de febrero, se agita como una maldición. «Sabemos que no se gana desde la temporada pasada, pero ya toca cambiar la sítuación y tiene que ser ya». Sandro Ramurez, el pichichi de Las Palmas con tres dianas, enfatizaba en la extrema necesidad de tomar. como sea, el feudo navarro. Desde un clima de cierta ansiedad -quince contiendas de la pasada 23-24 y cinco de la actual-, ¿a qué debe aferrarse la UD para dar con el Santo Grial? Hay elementos para el optimismo, no es la Apocalipsis. Aquí está el camino del jeureka!

#### 'Kirianazo' ante el Granada

El primer mecanismo mágico para la remontada tiene el nombre de Kırıan, El misil del '20' que abrió la puerta del paraíso. Al inicio de la sexta jornada, en idéntica situación que la actual, la UD lucia en su casillero dos puntos. Dos empates y tres derrotas. Dirigidos por García Pimienta, los amantlos recibian al Granada en el Gran Canana y el tinerfeño firmó la victoria con un zapatazo desde la frontal que se coló por la escuadra en el 93'. Los amarillos tenian diez por

### Motivos para el resurgir

La UD se aferra al arte de Moleiro, que ya marcó en El Sadar, y al descaro de Fabio Silva « Con Pimienta, triunfo en la sexta jornada

la roja a Mika Marmol. Un milagro. La apanción de Pinito. En la sexta jornada, todo cambió. Ahi comenzó el vuelo hacia la zona tranquila de la tabla. Tras ese triunfo, seis victorias en diez jornadas.

#### La ovación de La Catedral

Pimienta se levantó en la sexta jornada con ese (1-0) ante el Granada. Luego batió a Celta de Vigo (2-1), Villarreal (1-2), Almeria (1-2), Atlético de Madrid (2-1), Getafe (2-O) y Deportivo Alavés (O-1). En ese ultimo capitulo de Mendizortoza, el 9 de diciembre de 2023, lució como nunca la flor de Pimienta. Dos goles anulados a Samu Omorodion, un Valles colosal y Juhán Araujo sacando un bajo sobre la linea. Episodios de Iker Jimenez que tambien son necesanos.

Carnón no ha se visto favorecido por la fortuna. A Vitu le anularon un gol sobre la bocina por posición ilegal -medio hombro- ante el Real Madnd. Cuestión de detalles, cuestión de centímetros. En la 00-01, con Sergio Kresic en el banquillo, la UD cortó la racha negativa en la quinta fecha en el Estadro Insular ante el Malaga (2-1). En la sexta jornada, los amanllos tomaron La Catedral (0-3) y fueron ovacionados por 30.000 almas. El último gol de Josico (94'), llegó precedido de una serie de paredes y combinaciones mágicas, un tanto de cine. El lienzo de la perfección. Un Velázquez

### Rey del gol de la zona roja

Con seis goles a favor en las primeras cinco jornadas (lo que deja tras 38 contiendas la cifra de 45). la UD es el máximo realizador de los conjuntos que figuran en la parte baja de la tabla -de la 14ª a la última posición que luce el Valencia con un punto-. Los de Carrión superan la aportación ofensiva del cuadro che de Baraja (3). así como la del Getafe (2). Valladolid (2), Real Sociedad (3), CD Leganés (3) y el Sevilla de Garcia Pimienta. Con dos puntos, la UD es penúltima, a dos unidades de la salvación, puesto que defiende el Valladolid (170). Juntos a los grancananos, en zona de descenso, está el Geta que ayer perdió ante el Betis en el Villamarín (2-O). Esos tres equipos, Valencia, UD y los de Bordalás son los únicos que aún no saben lo que es ganar en este curso. | P. C.

Ahora, de nuevo en la sexta jornada, Camón busca la toma de El Sadar, a solo 155 kilómetros del Estadio de San Mamés, Una pica en el norte de la Peninsula emulando a Kresic hace 24 años.

#### Fabio Silva y Prince Boateng

Los doce fichajes están bajo sospecha. Pero la dupla lusa es un salvavidas en mitad del océano. Cillessen, Oli McBurnie y McKenna, hasta esta jornada, son incuestronables. Carrión apostó por Fabio Silva en el tramo final del pulso ante el Athletic y la aportación del pistolero de los 40 millones resultó alentadora. Dejó un cabezazo de caviar y agitó el partido. Reclamó el esférico y no sintió la presión. Este tipo de jugadores son los que encienden la luz. Emperadores del área, descarados de profesión en este clima de incertidumbre. Balones a Fabio, que busca seguir los pasos de Prince Boateng, que hizo su mejor marca de amanilo en la 16-17 con diez tantos. En esa cacería del gol, también figura Oh McBurnie, dos asistencias y sin ver porteria.

#### Moleiro, el dandi de los 20 kilos

El tinerfeño afronta el curso de su explosión. Conoce el camino de la gloria en El Sadar.Marcó en la temporada pasada en el (1-1) en el que fue su estreno realizador en Primera. Ahora cuenta con cuatro goles y el último fue ante el Madrid

de Mbappé. En la última contienda, jugò los 90 minutos ante e! Athletic, Para ganar e iniciar la escalada, la aportación del '10' resulta capital. Por dentro, justo detrás de los delanteros, se muestra más letal. Cuando vuela a la banda izquierda, en un destierro como el de Miguel de Unamuno en Fuerteventura, se pierde su fragancia.

Simón, que fue dirigido por Carrión, reclama paciencia: «Todo cambio necesita tiempo»

El heredero de Jonathan Viera es Moleiro. Si Kirian hizo seis tantos en el pasado curso, ahora le toca al '10'. Dar ese paso al frente asegura un colchón de esperanza.

#### El mensaje de la locomotora

David Simón, lateral del AE Kifisias de la segunda categoría del futbol heleno (Super League 2) y exjugador de la UD (109 duelos de amarillo), fue dirigido por Carrión en el Cartagena en las temporadas 20-21 y 21-22. Pide paciencia al entomo y resta importancia a los diez tantos encajados.

«Hay que tener mucha paciencia. Carrión hereda un vestuario que desconoce y con doce fichajes. Son cinco jornadas y hay dos puntos. Me gustó muchisimo la respuesta del equipo ante el Real Madrid y ahi radica el desafio, en mantener ese nivel competitivo». A la hora de priorizar en el porterla a cero, Simón, que ascendió en 2015 y jugó tres años en Primera, recuerda que el barcelonés «adora la presión alta, robar y salir rápido. Pero como, precisa de tiempo».



### Liga de Campeones



# Gazzaniga malogra la épica

Un desliz del meta del Girona, en el último minuto, arruina una meritoria actuación de los de Míchel en el Parque de los Príncipes (1-0) & El PSG se estrella ante la muralla catalana



Pacho, Nuno; Zaire-Emery, Vitinha (Lee, 63'), Fab an (Neves, 63'); Dem bé é (Beraldo, 92'), Asensio (Muani, 39') y Barcola (Désiré Doué, 63') Girona: Gazzaniga; Arnau, López, Krejci, M guel; Romeu; Tsygankov (Francés, 88'), Martin (Solis, 66'), Van de Beek (Danjuma, 58'), Bryan (Aspri Ia, 66'); y Stuani (Portu, 58').

**Goles:** 1-0.-(90"): Gazzaniga (p. meta) **Árbitro:** Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Marquinhos (17"), Krejci (20"), Romeu (43") y Gazzaniga (74") **Incidencias:** Parque de los Principes, 40.000 aficionados.

### Albert Guasch

Los jugadores del Girona se pusieron firmes y sonó el himno de la Champions. Quien se lo podia imaginar. Casi ciencia-ficción. Y en París, el Parque de los Principes, no en un campo de Suiza o Eslovaquia, por mencionar dos países de rango menor. Un sueno salvaje hecho realidad. Hasta Michel se puso elegante, con americana. La música premiaba la grandeza de la pasada temporada. Pero en cuanto se apagaron los acordes, al eguipo le tocaba creerse su lugar en Europa. Y lo hizo. Dio la cara en un partido que se tornó en un ejercicio de resistencia suprema ante la feroz ofensiva del PSG.

En ese encuentro virginal, descubrió que la Champions es inmisericorde Derrota en el ultimo minuto por culpa del mejor jugador del equipo en el debut, un Gazzaniga que no se podía creer su infortunio (1-0). Amargo desenlace Se le colò bajo las piernas al portero argentino un disparo que parecía controlado de Nuno Mendes. Fue un disparo escorado, de pase agresivo, que no debia presentar dificultades para embolsar a un cancerbero concentrado. Pero después de salvar al Girona con intervenciones de MVP de la contienda, puso los brazos flojos. Y el balón se le escurnó como si llegase untado de mantequilla. Cuanto esfuerzo roto. Cosas de la Copa de Europa. Primera lección de lo dura que es esta competición.

### El cemento de Oriol Romeu

El Girona comenzó responsabilizado y a la vez sobreexcitado. Era un dia de emociones fuertes y hubo jugadores que respondieron mejor que otros. Sobresalió el aplomo de Oriol Romeu (no tiene nada que ver con el que iba de azulgrana), la chispa de Bryan Gil y la jerarquia del checo Krejci en el eje de la defensa, corpulencia y toque todo junto. El más impreciso fue Stuani, capitán por justicia poética dictada por Michel. Le sobró adrenalina y en el juego asociativo se le vio muy nervioso.

El PSG atacó más. Con Barcola habia que estar atento. Encima tuvo a Arnau, que recuperó la titulandad en un escenario inexplorado. Para él y para todos. Mantuvo de inicio al Girona encertado en la cueva. Daba miedo sin arrollar con ocasiones peligrosas. Y el equipo catalan se fue soltando paulatinamente, desprendiendose de los nervios, y decidió mostrar personahdad. Trató de adaptarse al partido y a la Champions como le debió gustar a su entrenador, apropiandose del balón, no renunciando a la posesión, no dejándose intimidar por un gigante del continente. Solo le faltó intentar hacet cosquilas en la otra área, en la portería que defendía el ruso Safonov, sustituto del lesionado Donnaruma. Hubo que esperar para a la segunda parte, que empezó a ntmo de heavy metal.

Hubo un par de centros de Maguel a Stuani que excitaron a los 900 aficionados catalanes en Paris. Pero los guitarrazos más temibles procedieron de los franceses. Dembelé en particular se convirnó en un demonio. Una escapada suya, camino de un mano a mano con Gazzaniga con pinta de condena, fue salvada por la punta de la bota por Krejci, que le compitió una larga carrera con la fe de un fanático. La jugada defensiva del año. Sin duda. Y luego se vio la parada del año, de Gazzaniga, a latigazo del mismo Dembelé

Pareció un truco de magia la forma en que llegó a poner la mano en la cruceta y despejar el balón. Dos jugadas que fueron la antesala de un penodo extenso de exuberancia francesa y agonía gironina. El sufrimiento fue mayúsculo. Con los cambios, el equipo de Luis Enrique se apropió del partido. Al Girona le duró muy poco el balón. No enlazó pases, no encontró salidas. Cuando se había de calvarios, en Girona podrán acordarse de lo sucedido en el Parque de los Principes. Qué largo fue el partido.

Con un Stuani impreciso, las ocasiones fueron para Kolo Muani, Hakimi y Dembelé

Las oportunidades de gol se sucedieron. Pero oportunidades flagrantes, de las que deberian contar como dos en las estadisticas oficiales. Hubo 24 ocasiones para el PSG y solo 3 para el Girona. Fallaron Kolo Muani, Hakimi, el mismo Dembelé... O acertó Gazzani ga, que realizó un partido monumental. De porterazo nivel mundial. Hasta la pifia tan inexplicable como inesperada. Emulando a Arconada en aquella Eurocopa de 1984 y que coronó a Platim.

| Juventus-PSV             | 31          |  |
|--------------------------|-------------|--|
| roung Boys-Aston Villa   | . 3         |  |
| Bayern M - Dinamo Zagreb | 5. z        |  |
| A. Milan-Liverpool       | 3           |  |
| Sporting CP-Lide         | 4 3         |  |
| Real Madrid - Stuttgart  | 3 1         |  |
| Bologna S Donetsk        | 0.0         |  |
| Sparta Praha-Saizburg    | 3 (         |  |
| Cetic S Bratislava       | - 1         |  |
| Oub Brugge-B Dortmund    | 0.3         |  |
| V City-Inter             |             |  |
|                          | 1-0         |  |
| streta Roja-Benfica      | Hoy, 17 45h |  |
| eyenoord B Leverkusen    | Hoy 17 45h  |  |
| Atalanta-Arsenal         | Hoy 20.00h  |  |
| At Madhd-RB ceipzig      | Hoy, 20 00h |  |
| Brest-Sturm Graz         | Hoy 20.00h  |  |
| Mónaco-Barcelona         | Hay. 20 00h |  |
|                          |             |  |

|     |                     | न्र        | J | G   | E  | 9  | GF. | GC . |
|-----|---------------------|------------|---|-----|----|----|-----|------|
| L   | Bayern M.           | 4.3        | 1 | 1   | 0  | D  | 9   | 2    |
| 2   | Celtic              | 43         | 1 | 1   | 0  | D  | 5   | 1    |
| 1   | 8. Dortmund         | 43         | 1 | 1   | 0  | 0  | 3   | Q.   |
| 4   | Aston Villa         | 43         | 1 | 1   | 0  | -0 | 3   | 0    |
| 5   | <b>Sparta</b> Plaha | <b>4</b> 3 | 1 | 1   | q  | 0  | 3   | O    |
| 6   | RearMadrid          | 43         | 1 | - 1 | 0  | 0  | 3   | 1    |
| 7   | Juventus            | <b>A</b> 3 | 1 | 1   | 0  | 0  | 3   | 1    |
| 8   | Liverpool           | <b>A</b> 3 | 1 | 1   | 0  | 0  | 3   | 1    |
| 9   | sporting CP         | <b>3</b>   | 1 | 1   | ď  | 0  | 2   | 0    |
| 10  | PSG                 | <b>⊕</b> 3 | 1 |     | Ð  | 0  | ı   | -0   |
| 1.1 | Inter               | •          | 1 | 0   |    | 0  | 0   | 0    |
| 12  | Al City             |            | 1 | 0   |    | 0  | 0   | 0    |
| 13  | \$ Donetsk          |            | 1 | 0   | 1  | 0  | 0   | 0    |
| 14  | Bologna             |            | 1 | 0   | 1  | 0  | 0   | 0    |
| 15  | Sturmorar           | • 0        | 0 | D   | 0  | D  | 0   | 0    |
| 16  | Anenal              | <b>●</b> D | 0 | D   | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 17  | All array           | • 0        | 0 | 0   | 0  | -0 | 0   | 0    |
| 18  | Monaco              | • 0        | 0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 9   | Autorta             | .0         | 0 | 0   | 0  | D. | 0   | 0    |
| 20  | A: Maded            | <b>0</b>   | 0 | 0   | 0  | 0  | Q   | 0    |
| 21  | 8. Leverlaisen      | • 0        | 0 | D   | Q  | 0  | 0   | 0    |
| 100 | BUTTELL .           | • 0        | 0 | 0   | -0 | 0  | 0   | 0    |
| 23  | S Brest             | <b>.</b> 0 | 0 | 0   | q  | 0  | 0   | 0    |
| 24  | Emjenociid          | • 0        | 0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 25  | (nenazvezda         | 0          | 0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0    |
| ev  | Sources             | Û          | 0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 27  | Girona              | О          | 1 | 0   | d  | 1  | d   | 1    |
| 76  | Stutigan            | 0_         | 1 | 0   | a  |    | 1   | 3    |
| 29  | PSV                 | Ð          | 1 | Ð   | 0  | 7  | ٦   | 3    |
| 30  | AC Milan            | Ð          | 1 | 0   | 0  | 7  | ì   | 3    |
| 3   | ulle .              | 0          | 1 | 0   | 0  | Т  | 0   | 2    |
| 32  | Saleburg            | 0          | 4 | 0   | 0  | 1  | 0   | 3    |
| 33  | Club Brugge         | 0          | 1 | Q   | 0  |    | 0   | 3    |
|     | foung Bays          | 0          | 1 | Ð   | 0  | 1  | a   | 3    |
| 35  | 5 Gratmava          | 0          | 1 | 0   | a  | 7  | 1   | 5    |
|     | Omarno Zaspro       | b 0        | 1 | 0   | a  | h  | 2   | 9    |
|     |                     |            |   |     |    |    |     |      |

### Próxima jornada (1-2 octubre)

· 16 10 20 0 4 1

▲ profest a thick

| Salzburg-S Brest       | M 17 45 h   |
|------------------------|-------------|
| Stuttgarl-Sparta Praha | ,M 17 45 h  |
| Barcelona-Young Boys   | M 20:00 h   |
| Billeverkusen ACM/an   | JM 20:00 h  |
| B Dortmund Celtic      | M 20:00 h   |
| inter-Cryena zvezda    | M 20:00 h   |
| PSV-Sporting CP        | M 20:00 h   |
| S. Bratislava-M. City  |             |
| Arsenal-PSG            | M. 20:00 h  |
| Grona-Feyenoord.       | . X 17 45 h |
| S Donetsk Alavanta.    | X.17.45 h   |
| Aston Villa-Bayem M    | X 20:00 h   |
| Benfica: At Madrid     | X 20 00 h   |
| Dinamo Zagreb-Mónaco   | X. 20:00 h  |
| de-Real Madrid         |             |
| Jiverpool-Bologna      | X. 20:00 h  |
| RB Lepzig-Juventus     |             |
| Sturm Graz-Club Brugge |             |

Queda el orgullo y el nervio de un Girona en la aristociacia del balón. Lo que parecía una excursión al parque temática de la Champions fue un baño de autoestima. Liga de Campeones

# El Barcelona recupera a su '10' para la Champions

Ansu Fati, 389 días después, entra en la convocatoria para el duelo ante el Mónaco, en el debut de los de Flick (20.00 horas, 'Movistar')

Lara Bonals BARCELONA

Hace casi un año que el Barça no cuenta con su 10. Un vacío que, pese a la irrupción estratosférica de jóvenes como Lamine o Cubarsi, se ha notado en la plantilla. Su talento y tacto con el balon le harán falta al conjunto de Hansi Flick, que reconoce estar ilusionado con la vuelta del delantero a una convocatoria, Ansu Fati lleva 389 dias sin ponerse la zamarra azulgrana. Contra el Monaco, en el estreno en la Champions, puede volver a tener minutos.

«Está listo para jugar», explicó ayer el técnico, «Está disponible para jugar 45 minutos, pero no diré cuál puede ser su posición. Ya lo veremos cuando esté sobre el césped. Disfruta jugando y marcando y es lo que necesitamos, jugadores que marquen goles», añadió

La ultima vez que el Barça tuvo a su 10 sobre el césped fue el pasado 27 de agosto de 2023, cuando en la jornada 3 de LaLiga reemplazó a Lamine en el minuto 76. Esos 14 minutos que jugó en el estadio de La Cerámica contra el Villarreal fueron los últimos que disputó. Luego liegó su cesión al Brighton, donde no brilló como se esperaba, y de la cual volvió este verano al vestuano culé.

Cuando parecía que el contador se ponia a cero con la llegada de Flick al banquillo y la recuperación de sus lesiones recumentes era total, una fascitis plantar le obligó a volver a parar. Su reaparición se atrasó hasta hoy seguramente.

Ansu quiere demostrar que no ha perdido su brillo. El joven delantero fue una irrupción esperanzadora. No a cualquiera se le da el dorsal que lució tantos años Leo Messi, ni se le carga y honra con tal responsabilidad y reconocimiento. Sin embargo, del jugador chispeante de su irrupción aún hay que ver qué queda. El 7 de noviembre de 2020 fue cuando su carrera



Ansu Fati, durante el entrenamiento del Barça, ayer en Monaco. Est



**OBITUARIO** 

#### Fallece 'Toto' Schillaci, máximo goleador del Mundial de Italia 90

Fallece el exinternacional italiano Salvatore Totó Schillaci, máximo goleador de Mundial de Italia 90, donde la anfitriona quedó terceros gracias al acierto de un delantero musual. Exjugador del Inter de Milán y Juventus, murió a los 59 años en Palermo (Sicilia) a causa de un cancer de colon con el que luchaba desde algo más de dos años. Ganó dos Copas de la UEFA. | Efe



"Toto" Schulaci, durante un encuentro con la selección italiana. [ E. P. ...

#### El Leipzig, rival del Atlético

El Atlético de Madrid comienza hoy en el Metropolitano (20.00 horas, Movistar Liga de Campeones) su andadura en esta nueva Champions con la visita de un rival peligroso como el RB Leipzig aleman, frente al que espera transmitir las buenas sensaciones que está derando en este inicio de temporada. El conjunto ronblanco quiere volver a codearse con los mejores de Europa en una competición donde no está entre los cuatro mejores desde la 2016-17, cuando fue eliminado en semulmales por el Real Madnd en el Vicente Calderón, Los colchoneros acuden animados val duelo después de su positivo arranque liguero, donde se mantiene invicto a pesar de haberse dejado ya dos empates y de cara al maratón de seis partidos que afronta, derbi ante el Madrid incluido. I E. P.

quedó en suspenso. Durante la primera parte de un Barça-Betis se lesionó de gravedad rompiéndose el menisco interno de su rodilla

#### «Está disponible para 45 minutos», apunta el técnico sobre la reaparición del atacante culé

Tuvo que pasar hasta cuatro veces por quirofano para poner fin a la pesadilla. Volvió a jugar 323 dias después, aunque lejos de su mejor nivel, algo normal tras una baja tan larga. Le costó arrancar, perdio protagonismo y terminó cedido en Brighton el año pasado. Ahora ha vuelto con la mente limpia y ganas de demostrar por qué la flusión por él sigue justificada.

Sin embargo, la responsabilidad del dorsal y los recuerdos aun presentes de lo que fue perduran en la memona azulgrana. Todo vuelve a empezar y no hay mejor escenano que la Champions.

LAUGA

#### Tebas apoya a Rodri sobre la huelga por el calendario saturado

Javier Tebas, presidente de La-Liga, apoyó las quejas de Rodn, el centrocampista español del Manchester City, por el calendario saturado y sobre una posible huelga de los jugadores por este motivo. «Es hora de decir basta. Organizaciones como la FIFA están buscando que reduzcamos nuestras competiciones nacionales». I E. P.

#### LaLiga EA Sports

#### Lo Celso lidera al Betis ante el Getafe en el encuentro aplazado

#### Betie Getafe

Betis: Ruc Silva, Becerin, Natan, Llorente, Perraud (Ricardo Rodr)guez, 46'); Marc Roca, Sergi Altimira: Fornals (Artor Rurbal, 77"), Lo Ceiso ( ker Losada, 77'), Abde (Juanmi, 86'); Vitor Roque (Chimy AVI 4 801

Getafe: Soria: Juan glesias, Dje né, Aiderete, Diego Rica; Peter (Carles Perez. 46'), Luis Milla (Alberto Risco, 75'), Uche, Alex Sola (Arambarri, 62'); Aleñá (Yellu, 75'); Bertug (Borja Mayoral, 75'). Goles: 1-0.- (61): Lo Celso, de penalti, 2-0,- (74"); Lo Celso, 2-1 (93') Arambarri

Árbitro: Pulido Santana (Comité. de Las Palinas). Expulsó con roja directa, por protestar, al técnico del Getafe, José Borda ás (92'). guien ya habia visto una amar lia. en el 15. Ademas, amonesto a los ocales Perraud, Fornals y Rui St va: y a los visitantes Alex Soia, Aleñá, Alderete, Bertug y Diego

Efe SEVILLA

El Betis venció por 2-1 al Getafe en el partido aplazado de la tercera jornada de LaLiga con un doblete Lo Celso, colosal en su primera titulandad tras su regreso cinco años después a un equipo verdiblanco que sumó su segundo triunfo y se mete ya en puestos europeos. Los getafenses siguen sin ganar. El cuadro verdiblanco, solvente atrás y profundo y rematador en ataque, cimentó la Victoria seguida en su buen juego y en la inspiración del del argentino, que marcó en los minutos 61, de penalti, y 74 y le puso imposible la remontada al rival, a pesar de que Arambarri acortó distancias en el tiempo añadido.

|                                               | Ptos.          | 1    |
|-----------------------------------------------|----------------|------|
| 1. Barcelona                                  | 15             | 5    |
| 2. Rear Madrid                                |                | _ 5  |
| 3. At). Madod                                 |                | 5    |
| 4. Villarceal                                 |                | 5    |
| Ş. 18 .a                                      | t <sub>e</sub> | 5    |
| ζ. Β∈, ,                                      | . 8 .          |      |
| Z. M., J. d.                                  | 8.             | _ 5. |
| & Knyc v - Bt n rc                            | ·              |      |
| A MINNE                                       | 7              | 5    |
| Jan (11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 |                |      |
| 1, Athreod Club                               | 7              | 5    |
| В .panya.                                     | . 7            | 5    |
| . 3. Chase . à                                | . 7            | 5    |
| 4. Sevma                                      | 5              | 5    |
| 5. 1981-195                                   | 5              | _ 5  |
| lo tea bouledad                               | . 4            | 6    |
| A. Cartle Parker                              | , А.           | 5    |
| ld. petale                                    |                | 5_   |
| 19. Las Palmas                                | . 2.           | 5    |
|                                               |                | 5    |
| 19. Las Palmas                                | 2,             | 5    |

#### CB Gran Canaria

#### La Laguna Tenerife 84

La Laguna Tenerife: Fit paldo (16). Kramer (8), Scrubb (14), Doornekamp (6), Guerra (10) -cinco iniciai-, Willis (7), Costa (2), Sastre (6), Shermadini (13) y Abromaitis (2)

Dreamland Gran Canaria: Albicy (7), Conditt IV (1), Brussino (15), Shurna (9), Thomasson (12) - Cincolinicial-, Ubaniak, Nzambi (2), Homesiey (10), Alocén (6), Pelos (4), Bordón (2) y Tobey (13)

Parciales por cuartos: 17-13, 23-18. 24-24 y 20-26

Árbitros: Francisco Araña, Raul Za morano y Fabio Fernández, Sin elimi nados por faltas.

Incidencias: Partido de vueita de la Copa Isola, disputado en el pabeiron de Deportes Santiago Martin, ante 4,456 personas

#### M. Ojeda

El Dreamland Gran Canaria revalido el título de la Copa Isola, competición veraniega en la que mide sus fuerzas con el eterno rival, ahora La Laguna Tenenfe. El cuadro amarillo, que se impuso por cinco puntos en el encuentro de ida, celebrado la semana pasada en el Arena, consiguió levantar el trofeo al perder ayer por cuatro puntos (84-81) en su visita al Santiago Martín, salvando los muebles en el tramo final del choque; los claretianos llegaron à perder de 15 puntos en el tercer periodo (46-31), y de diez a falta de cinco minutos (80-70).

Cabe destacar la actuación de Joe Thomasson en el conjunto que dirige Jaka Lakovic, quien fue elegido el MVP después de firmar 12 puntos en su casiliero y un 18 en la tabla de valoración Reseñar también el papel de Nico Brussino (15 puntos, cuatro rebotes y 18 de valoración) y de Mike Tobey (13 puntos).

Solventada con éxito la Copa Isola, el Granca enfila ya el inicio oficial de esta nueva temporada 2024-25. El proximo martes, a partir de la 20.00 horas, debuta en con la Eurocup recibiendo en el coliseo de Siete Palmas al Dolomiti Energia Trento Italiano, A continuación, el sábado, abre el telón de la Liga Endesa con un duelo ante el Andorra en el Principado.

En la vuelta del torneo que mide cada verano a los dos màximos representativos del baloncesto canano, el Dreamland Gran

# Derrota con premio del Granca

El Dreamland, sufriendo, revalida el título de la Copa Isola en Tenerife . Los amarillos caen ante el Canarias en la vuelta (84-81), pero salvan la renta de cinco puntos de la ida



Lucas Nzambi, sonriente con el trofeo de la Copa Isola, bromea con Joe Thomasson -MVP-, con Pierre Pelos a la izquierda. ANDRI - 1999

Canaña se supo reponer a la buena salida que tuvo el Canañas, que firmaba un parcial de 6-0. Liderados por John Shurna y Nico Brussino, los claretianos conseguían mantener el pulso a los laguneros y alcanzaban el final de los primeros diez minutos con un apretado 17-13 en el electrónico del Santiago Martín.

En el segundo acto, los locales marcaron el ritmo ante un rival que no encontraba la formula para encontrar el aro. Ni las rotaciones de Jaka Lakovic lograban detener las acometidas locales. La Laguna Tenenfe fluia ante el desconcierto amanilo; el resultado, 14 puntos abajo para los visitantes (34-20 y 37-23). Surgió enton-

ces la figura de Nico Brussino para desatascar al Granca (13 puntos al descanso). Un O-6 (37-29) que el Canarias lograba detener antes del intermedio gracias en gran medida a su producción desde el tiro libre (40-31)

Los de Lakovic perdían de diez a falta de cinco minutos (80-70), pero reaccionan

Funesto inicio del Dreamland tras el intermedio. Los imples de Kramer y Doornekamp le dieron a los locales su máxima tenta hasta ese momento (46-31). Punto de inflexión en este tercer acto. Los amarillos castigaron a su rival con un juego rápido y con acierto desde el triple. Parcial de 0-11 para dejar la desventaja en solo cuatro puntos (46-42) en el minuto 23.

El obligado tiempo muerto de Txus Vidorreta le daba resultado al Cananas, que se mostró más sólido atrás y volvió a sus parámetros habituales en ataque. Cinco puntos de Fitipaldo, una canasta de Shermadini al filo de la posesión y un triple de Willis dieron aire a los aurinegros (56-44)

El partido amagó con romperse (61-47 y 64-50), pero el Granca se agarró a él de nuevo. Primero con Tobey tras un rebote ofensivo y un 2+1 de Shurna (64-55), y luego, ya dentro del cuarto periodo, con dos triples liberados de Andrew Albicy (67-63, 32 minutos)

Liderado por Fitipaldo, La Laguna Tenenfe entraba en los cinco minutos finales con 11 de renta (77-66), En esos momentos, hacerse con la Copa Isola parecía un imposible para los de Lakovic. Pero una última reacción claretiana, con un 0-6 de parcial, obligaba a Vidorreta a parar el choque con un 82 79 en el minuto 39. Los visitantes consiguieron mantenerse en esa desventaja para finalmente levantar el trofeo (84-81) gracias a los cinco puntos de ventaja conseguidos en el duelo de ida en el Arena

#### EAR SHARE

## El Desatascos Jumbo Gáldar, «ambicioso», inicia una nueva temporada en Primera Nacional

«Ser ambiciosos sur ser temerarios». Así planteaba Aday Sanchez,
el director técnico del Desatascos
Jumbo Gáldar, los objetivos del representativo galdense de cara a la
nueva temporada 2024-25 en la
Primera Nacional de balonmano
masculino. El equipo del Noroeste
estuvo arropado por representantes institucionales y patrocinadores en la puesta de largo de la campaña. A este acto asistieron, entre

otros, Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo, Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, y Julio Mateo Castillo, primer temente de alcalde del Ayuntamiento local. El cuadro galdense debuta este sábado a domicilio ante el Reconquista de Vigo. El primer encuentro como local para los verdillos tendrá lugar el sábado 28 con el derbi insular ante el Ingenio. LP /DLP



Imagen de la presentación del Desatascos Jumbo Galdar, ayer. [ 19/019

VELALATINA

#### El 'Portuarios' sale primero en la final del Campeonato

El Portuanos Autondad Portuaria de Las Palmas saldrá el sábado en primera posición en la final a tres del Campeonato Aguas de Teror de Vela latina. Le seguirá el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y en tercer lugar parte el Villa de Agüimes Ybarra. Tras ellos, el Arenales y el Spar Guerra del Río desempatan por el cuarto lugar. | LP

#### Champions League

# El Guaguas vuelve a gustarse en Europa

Los amarillos ganan por 3-1 al Benfica en la ida de la primera eliminatoria previa



Guaguas: De Amo, Tomas Rosseaux, Wallyson, Nico Brung, M. Ramos, Dhiedhiou, Unay, Almansa, Najobin, Moreno y Anger Trinidad

Benfica: Leitao, Westermann, Violas, Silva, Casas, Woh fahrstatter, Eshenko, Alejandro, Brito, Fernandez, Bandero, God ewski, Gomez, Natan, Na tario y Japa.

Parciales: 27-25, 25-20, 21-25 y 13-10. Arbitros: Salvis Kurtiss y Andrii Koval chuk.

Incidencias: Partido de ida de la pri mera eliminatoria previa de la Cham pions League de voieibol, disputado en el Centro Insular de Deportes

V.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El CV Guaguas vuelve a encandilar en Europa. El conjunto amarillo daba anoche el primer paso para, como la temporada pasada, obtener una plaza en la máxima competíción continental de clubes, la Champions League, un reto importante para los amanlios después de acabar quintos la pasada campaña en este tomeo

En la ida de las primera de las tres eliminatorias previas que hay que superar para codearse de nuevo con la élite del vôley continental, el equipo que dirige Sergio Miguel Camarero dio buena cuenta del Benfica portugués en el Centro Insular de Deportes, un resultado que le aliana bastante el camino para el choque de vuelta, que tendrá lugar el miércoles de la próxima semana en Lisboa.

Con el aliento de su público, el cuadro grancanano saltaba a la pista enchufadisimo, Sin embargo, tras una racha de puntos a su favor, el rival reaccionaba y obligaba a Camarero a pedir un tiempo muerto con 12-13. La igualdad presidia este primer set, donde los detalles que podian marcar la diferencia. La manga llego al punto extra. Wallyson Becerra, con inteligencia, encontró las manos del bloqueo rival y cerró el parcial con 26-24 para el I-O.

En el segundo acto, el Guaguas mantenia su hegemonia y alcanzaba una ventaja de 12-9, clave para el desarrollo del parcial. Y no quitó el pie del acelerador el conjunto amarillo, que continuó con su sólido desempeño. A pesar de los esfuerzos del entrenador visitante con 15-12, el equipo local mantuvo la concentración y aumentó su ventaja. A pesar de algunos cambios en la rotación portuguesa en busca de la reacción, los anfitmones sentenciaron el segundo acto: 2-0 (25-20).

En el tercero, el Benfica intentaba cortar el ritmo de los grancananos. Con más frescura y cierta tensión debido a las decisiones arbitrales, Sergio Camarero solicitó un tiempo muerto para reorganizat a los suyos. Tras la arenga, los visitantes no perdieron el dominio, logrando una ventaja considerable de 11-15. A pesar de los intentos del Guaguas, los lusos supieron mantener la ventaja y alargó el partido (21 25, 2-1).

#### Retoma el mando

En el cuarto set, el consunto local volvió a parecerse al equipo de los primeros parciales, exhibiendo mayor precisión. Con una ventaja



Nico Bruno, del Guaguas, ejecuta un remate en el choque ante el Benfica, ayer en el Centro Insular de Deportes. ] 09/61

Wallyson Becerra, clave; el encuentro de vuelta está previsto en Lisboa el miércoles que viene

de 12-8, los isleños se mostraban más sueltos. Ramos, muy activo en el bloqueo, y De Amo, con su habitual lucidez, mantuvieron la intensidad. Sin embargo, el Benfica respondió con un parcial inesperado, dando vuelta al marcador (21-22)

Pero el Guaguas no perdió la fe y con el 26-24 cerraba el duelo con un marcador muy favorable para e! choque de vuelta de la próxima semana en Lisboa. Wallyson Becerra resultó decisivo en los momentos cruciales, llevándose el MVP.

#### Challenge Cup

### El Heidelberg consigue un triunfo épico en el debut en la competición europea

Las colegiales se imponen al Beziers francés en la 'muerte súbita' \* Hoy, ante el Kiele

LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Heidelberg Volkswagen escribió con letras de oro una nueva página de su historia. El cuadro grancanario conquistó en Roma su primera victoria en una competición europea, la CEV Challenge Cup -la fase previa-. Las colegialas vencian por un ajustado 2-3 a un histórico del vóley francés, el Beziers (22/25, 25/21, 20/25, 25/23 y 11/15).

Las de Santi Guerra saltaron a la cancha dispuestas a demostrar que no han ido de turismo a la capital italiana. Desde el comienzo del partido ponían una distancia de tres puntos (13-10) en el primer set y gestionaban a la perfección esta ventaja para adelantarse por 22-25.

Reaccionaron las francesas y, aunque la segunda manga llegó con un apretado empate a 19 puntos a los últimos compases, finalmente el Beziers conseguia empatar el encuentros gracias al 25-21 final.

En el tercer acto, el Heidelberg pronto ponia un 9-4 en el marcador y supo mantener hasta el final de esta manga su ventaja (20-25, 2-1). Pero cuando parecia que se iba a llevar la victoria con un 15-20 en el cuarto, las galas, con una gran defensa empezaron a frenar los ataques de Dayana Segovia, tocada de la espalda,



Las jugadoras del Heidelberg celebrari un punto, ayer en Roma. 🛴 🕬

Winderlys Medina y Camila Hiruela y lograban remontar y mandar para mandar el duelo al quinto set (25-23).

Tras el varapalo se presagiaba lo peor para las de Santi Guerra que habían visto el partido ganado en el cuarto set y les costaba arrancar en el definitivo. Las grancanarias lograban llegar al cambio de campo con 6-8, si

bien el conjunto francès empataba de nuevo a nueve puntos.

De ahí al final, las chicas del Heidelberg estuvieron mucho más acertadas y con un punto final de Adriani Vilvert se imponian 11-15. Hoy, el cuadro isleño se mide a otro representante español, el Kiele Socueliamos. Una victoria canaria le daria el pase a las semifinales del sábado.

#### Automovilismo

LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La expedición Dakar por la Vida, hderada por Rafa Lesmes y acompañado por Tabatha Romón y Albert Casabona, se impuso de manera categórica en la categoria de camiones del Rally Classics África, en Marruecos. A bordo de su ya emblemática montura, el Elefante Rosa, el piloto grancanario vencio a terrenos implacables y adversarios con mayores recursos. Con este triunfo, la formación isleña toma moral de cara a su próxima gran cita: el Dakar 2025.

Después de cinco intensos dias de carrera y más de mil lolómetros recorridos, Lesmes logró un merecido primer puesto en la categoría de camiones del Rally Classics, fue tercereo en Classic y cuarto en la general scratch. El rally, conocido por su similitud con el Dakar, desafió a los equipos con terrenos variados y duros, pero el Elefante Rosa se mantuvo firme, demostrando su capacidad tanto en las etapas rápidas como en las difíciles travesías que le llevaba por dunas y ríos secos.

«La valoración que hago es muy positiva», comentó el piloto grancanario, «Este África Classic es como un pequeño Dakar, pero mucho más cómodo. Nos hemos enfrentado a terrenos que no tienen nada que envidiarle a los de Arabia Saudí, con dunas espectaculares que nos han permitido entrenar unos cien kilómetros, lo cual es crucial para el Dakar 2025.»

Lesmes destacó, además la excelente química y rendimiento de su tripulación, formada por Tabatha Romón, una navegante experimentada, y Albert Casabona, quien aportó tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la resolución de problemas en el terreno. «Tabatha sigue siendo una

# Rafa Lesmes y su 'Elefante Rosa' triunfan en Marruecos

El piloto grancanario y su emblemática montura se imponen en el exigente Rally Classics África en la categoría de camiones



La expedición (sieña 'Dakar por la Vida' recibe el banderazo de llegada tras acabar el Rally Classics África, en Marruecos. ( 4/63

excelente navegante, lo ha hecho muy bien. Albert también ha apoyado mucho, buscando las trazas y solucionando cualquier problemilla en pista».

#### Firmes desde el inicio

El isleño y su equipo no solo lograron mantenerse en cabeza desde el primer dia, sino que también escalaron posiciones en la general, rivalizando con formaciones de mayor presupuesto, quienes cuentan con vehículos completamente preparados para el Dakar «Nosotros, con un camión, meternos casi detrás de ellos y delante de los más de 40 participantes, es algo de lo que estamos muy orguliosos», declaró el isleño.

«Si me hubieran dicho antes de venir aquí que fbamos a estar entre los cinco o seis primeros, lo habria firmado. Este raily ha sido un entrenamiento esencial de cara a nuestro próximo gran reto, el Dakar, donde esperamos repetir lo que logramos el año pasado», donde la expedición Dakar por la Vida, se impuso en la prueba Classic.

FUTBOL SALA

#### España golea 7-1 a Nueva Zelanda para enderezar el Mundial

La selección española de fútbol sala, tras el empate inaugural frente a Kazajistán, venció (7-1) ayer a Nueva Zelanda durante la segunda jornada del Mundial que se está disputando en Uzbekistán. Un obligado paso al frente del combinado español con remontada y goles para colocarse lider del grupo D. J.E. P.

MUNICIPAL

#### Teror incorpora escuelas de voleibol y carreras de montaña

La Concejalia de Deportes del Ayuntamiento de Teror, a través del club El Pino-Los Álamos-Aguas de Teror,incorpora a su programa dos nuevas escuelas, una de voleibol y otra de carreras de montaña. El objetivo es abarcar deportes minoritanos que cuentan con demanda en el municipio, | LP

PADEL

#### Canarias busca el ascenso en el Nacional de menores

La selección canana se desplaza a Valencia para participar en el Campeonato de España de las categorias infantil, cadete y juntor, que tendrá lugar en el Massanasa Club entre mañana y el domingo. Cerca de 500 jugadores de 17 selecciones masculinas y 17 femeninas acuden a la cita valenciana. El objetivo de ambos combinados isleños es pelear por el ascenso a Primera Categoría. | F. Jiménez

Carreras

### El estreno de la Run Stay Alive se traslada al Parque Romano y Muelle Deportivo

La nueva ubicación permite mayor comodidad para su desarrollo el próximo 20 de octubre

LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Run Stay Alive tendrá lugar el domingo 20 de octubre y está organizada por la Sociedad Canaria de Cardiología (SoCanCar). Se trata de un evento creado para aunar una jornada deportiva y de aprendizaje para que ciudadanos y ciudadanas de todas las edades puedan actuar en una reanimación cardiopulmonar.

La primera edición de la carrera, planteada inicialmente en el Parque San Telmo, se celebrará finalmente en el entorno del Parque Romano y del Muelle Deportivo de la capital grancanana, una nueva ubicación que resulta más cómoda sin afección a la circulación de la ciudad.

Será, además, la primera ocasión en que el Muelle Deportivo acoja una carrera a pie, recorriendo la belleza de sus vistas maritimas, pantalanes y barcos. La salida y meta de todas las carreras será en el Parque Romano, sitio emblemático para los atletas en Las Palmas de Gran Canaria, y donde se instalarán varios talleres para educar a todos los participantes a cómo actuar de forma rápida y efi-



Cartel anunciador de la primera edición de Run Stay Alive. 19/619

ciente en una teammación cardiopulmonar (RCP) e intentar salvar la vida del paciente. También durante la jornada se desarrollarán charlas explicativas y casos prácticos con desfibriladores externos (DESA), ubicados habitualmente en establecimientos públicos.

El evento tendrà tres modalidades: 5 kilómetros; 1,6 y las infantiles con varios rangos de edad. La carrera de mayor distancia tiene un precio de inscripción de 12 euros; la corta, 8 euros, mientras que la participación de los mños y niñas será gratuita. Se trata de un día para disfrutar en familia y para todas las edades.

## Evento. Sostenibilidad



#### ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquin Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de AC-CIONA, más alla de ser patrocinador del tomeo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'

ACCIONA, líder mundiai en la provisión de soluciones regenerativas para una economia descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Motlinedo. Para ello cada año se aplican medidas específicas en ambitos de movilidad, circularidad de materiales, controi de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA. Open de Golf de Madrid sea cono-

cido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar

Hasta la presente edicion, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación y reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medicambiental y la atmosfera estén más limpias que antes de celebrarse el tomeo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han piantado. más de 7.000 vinculados al evento. de los cuaies unos 3,000 estan situados en el campo de la Real Federación Española de Golf

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Gof de Madrid es, segun Molinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hidrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de ACCIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del tomeo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hidrico

Otro de los invitados a esta me-

#### Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con: la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madnd, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los proximos 10 anos, 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegara producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquin Mollinedo, 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza. como replantando árboles".

sa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf. ha ofrecido datos muy significativos como que España es lider en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madnd hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira", ha senalado como elemolo. Además, ha destacado durante su intervención que fel golf siempre està invirtiendo en nuevas tecnologias, en eficiencia energetica, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA Open de España se ha mostrado muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es importante establecer cada ano nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejempio, el uso de fertilizantes bio que "ya existen, pero tenemos que empezar a utilizar"



Joaquín Mollinedo

Director general de RRII, Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy

Director gerente de la Real Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



**Gerard Tsobanian** 

CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora»

#### Universidad | Acto oficial de apertura del curso abadem co 2024-2025 en la ULPGC



Paz, verdad y buen humor. Lluis Serra, culmino su discurso con una defensa de la paz y el buen humor en la ULPGC, en un curso que está marcado por las nuevas elecciones a rector «Debemos abrazar la defensa de la verdad y afrontar el reto electoral que se avecina con sosiego y cordialidad. Y con la verdad y la sonnsa siempre por delante». Amba, el inicio del acto con la intervención de Clavijo; a la derecha, el profesor Arturo Mehán durante su conferencia maugural, y abajo, protesta por el cierre de urgencias en el Hospital Vetennano.

# La ULPGC pone su ciencia al servicio del fenómeno migratorio en Canarias

Serra se encomienda a la Virgen del Pino por la «precaria salud financiera» de la Universidad y reclama agilizar la gestión en Canarias para implantar nuevos títulos

Maria Jesús Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

«Desde las universidades podemos contribuir al conocimiento y a la toma de decisiones racionales sobre el fenómeno migratorio bajo la perspectiva de la ciencia, la tecnologia y la solidaridado. Asi lo indicó ayer el rector de la Universi dad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra Majern, en el acto oficial de apertura del curso académico 2024-2025, donde puso en valor el compromiso de la ULPGC para dar respuesta a los problemas que asedian al archipiélago canario, como es el caso del drama migratorio.

Un papel clave, el de las universidades publicas canarias, que fue reconocido por el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante su intervención por videoconferencia al

inicio del acto, donde excusó su presencia por hailarse en una reumon en Tenenfe con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinasreun, «Las decisiones de las instituciones públicas se llevan a cabo actualmente desde el ngor gracias a la colaboración y la labor de asesoramiento de las universidades públicas cananas», apuntó el presidente que, de forma telemática quiso estar presente en el acto de apertura del curso «para agradecer a las universidades publicas cananas su labor para favorecer la transferencia de conocimientos»

Acompañado en la mesa presidencial por el rector de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Javier García, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura Migdalia Machin, la presidenta del Consejo Social de la ULPGC Ana Suárez, y la secretaria El rector advierte del «colapso» del sistema universitario por la proliferación de centros privados

Clavijo agradece el «rigor» que otorga la ULPGC y la ULL a las decisiones de los organismos públicos general de la ULPGC Inmaculada González, Lluis Serra comenzó su intervención encomendandose a la Virgen del Pino para que se acuerde definitivamente un plan de financiación plurianual para las universidades publicas canarias que solvente «la precaria salud financiera de la ULPGC y el deficit estructural de 9 millones de euros» que la institución arrastra y que necesita «para cubrir costes derivados del aumento de retribuciones laborales, servicios básicos y cambios legislativos».

Aunque el rector no quiso convertir su discurso en una reivindicación sobre la financiación y el ansiado contrato programa, mostró su convencimiento de que «la Virgen del Pino intercederá con las consejeras de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura y de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, y con el presidente para que todo este trabajo rei vindicativo desarrollado de forma insistente y reiterada llegue, por fin, a buen puerto»

#### Buttains

Donde si quiso poner el foco el rector de la ULPGC fue en un problema derivado de la proliferación de universidades privadas en Cananas. «Pone en riesgo de colapso nuestro sistema universitano», expuso y detalló que su presencia ocasiona el retraso, en algunos casos de hasta dos años, en la implantación de nuevas titulaciones oficiales. «Esto es debido en parte a un procedimiento engorroso, derivado de la falta de adaptación de la normativa canana a la nacional; y en parte, es consecuencia del alcance que tiene nuestra administración para hacer frente a siete universidades, en un momento especialmente complejo de adaptación obligatoria de todas las titulaciones al Real Decreto 822/2021, al que se suma la llegada de muchos titulos por parte de las últimas universidades privadas en incorporarse al sistema universitario canano», abundó. Este problema, según avanzó Serra, se complica con los titulos interuniversitarios y po-

Pasa a la pagina siguiente >>

#### Universidad | Acto de apertura of cial del curso 2024 2025 en la ULPCC





« Viene de la pagina anterior

ne en evidencia la lentitud del sistema canario, en comparación con la agilidad de otras comunidades autónomas, que se adelantan en más de cuatro meses en los procedimientos, situación que ya ha obligado a la ULPGC y a la ULL a renunciar a dos títulos interuniversitarios este año.

Por este motivo, Serra reclamó la adaptación urgente de la normativa canaria a la nacional, con el fin de simplificar los procedimientos para la implantación de nuevas titulaciones, así como agilizar la tramitación de títulos interuniversitarios nacionales e internacionales. En esta linea, instó al Gobierno a crear una comisión permanente del Consejo Universitario de Canarias, que se reúna penódicamente y de urgencia, en los casos que se requiera, para facilitar la toma de decisiones en el menor tiempo posible, «La ULPGC es una de las tres universidades españolas con más centros y títulos con certificación de calidad, y ello ni siquiera agiliza nuestros procedimientos».

En el transcurso del acto académico, al que asistieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras personalidades politicas, militares y de la propia comunidad universitaria, la ULPGC hizo entrega de sus Medallas a cuatro entidades de la Isla de Gran Canaria, como reconocimiento a su contri bución a la vida social y cultural, asi como a la educación de la sociedad isleña: la Escuela de Arte Luján Pérez, ecca.edu, Radio Televisión Canaria y Asociación de Coros y Danzas de Ingenio. Asimismo, se otorgó una Medaila al catedrático de Ingeniería Química Juan Ortega Saavedra.

La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machan, indicó al final del acto la importancia de las universidades publicas canarias, no solo como espacios de aprendizaje, sino también de crecimiento personal. «Nuestras universidades juegan un papel esencial como centros de pensamiento crítico, creación de conocimiento y como incubadoras de las mentes que liderarán el cambio hacia un futuro más sostenible y próspero» y reafirmó el compromiso del Gobierno de Cananas «con una financiación justa y adecuada que permita a nuestras universidades seguir avanzando y desarrollando sus proyectos con estabilidad y vision a largo plazo».

### Melián difunde las claves del nuevo sistema de financiación autonómica

Finaliza la conferencia con el deseo de una reforma positiva para Canarias que garantice la educación, sanidad y servicios sociales

M. J. H.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los gobiernos regionales gestionan aproximadamente una tercera parte del gasto público total en España y el sistema de financiación autonómica (SFA) proporciona, en el caso de las comunidades de régimen común, algo más del 80% de sus ingresos. Además, las comunidades dedican en torno a las tres cuartas partes de sus gastos a los servicios publicos fundamentales. Así lo expuso ayer el profesor titular del Departamento de Economia y Dirección de Empresas y director de Presupuestos y Cuentas Anuales de la ULPGC, Arturo Melián, encargado de impartir la lección maugural del curso 2024-2025, titulada Canarias ante la próxima reforma del Sistema de Financiación Autonómica.

El tema fue elogiado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que destacó durante su intervención en el acto por videoconferencia, los dos principales retos a los que se enfrenta Cananas: la migración y la financiación autonómica. «Los canarios nos jugarnos mucho en este debate, de ahi la importancia de estas intervenciones y el asesoramiento de las Universidades, que aportan el rigor cientifico que debe tener una decisión tan clave»

El profesor Melián centró su intervención en aclarar cuatro cuestiones: por qué necesitan un sistema financiero las comunidades autónomas en España; el modelo actual; las singularidades de Canarias; cómo se financian las comunidades forales; y aspectos claves que determinarán la reforma en Canarias

Melian inició su intervención destacando que la creación de las comunidades autonomas ha sido uno de los cambios institucionales más relevantes tras la aprobación de la Constitución en 1978, poniendo fin a la centralización como formula de organización territorial. «El proceso de descentra-

lización hacia las autonomías ha situado como responsabilidad de los gobiernos autonómicos competencias de indudable importancia, como los denominados servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y los servicios sociales».

Las singularidades de Canarias en la financiación autonómica tienen su origen en el REF

> El grado de solidaridad, pieza fundamental para regiones con menor capacidad tributaria

Respecto a la Comunidad Autónoma de Cananas (CAC), el protesor de la ULPGC destacó que presenta determinadas singularidades en la financiación autonómica que tienen origen en el Régimen Económico y Fiscal de Cananas (REF). «La menor presión fiscal indirecta, propia del REF, resulta en una notable menor capacidad o recaudación tributaria. que es contrarrestada en el sistema de financiación con unas mayores transferencias que permiten a Cananas obtener los recursos necesanos para prestar unos servicios publicos equivalentes a los del resto del territorio nacional», aclaró el experto.

En el modelo vigente, y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias tras su reforma en 2018, los recursos del REF tienen caracter adicional o complementano a los procedentes del sistema de financiación. «Así, en 2022, último ejercicio liquidado, le correspondieron a la CAC recursos procedentes del sistema de financiación por habitante ajustado un 5,8% por debajo de la media. No obstante, si se consi-

deran también en el análisis los recursos tributarios derivados del REF de los que dispone la CAC, su financiación se situó en 2022 un 5% por encima del promedio de las comunidades de régumen comuna.

#### Elementos determinantes

El economista afirmó que son numerosos los elementos que determinarán la financiación de Canarias y del resto de comunidades en la próxima reforma. Entre ellos destacó, en primer lugar, el volumen de recursos que se integrará. en el modelo, así como el grado de solidaridad que se acuerde, «presentando el modelo vigente una alta riivelación, ya que reduce de forma importante las diferencias que se registrarian entre comunidades autónomas en el caso de que estas se financiaran únicamente a partir de la recaudación que genera cada una». En este sentido, matizó que un modelo menos solidano tendería a penudicar a las comunidades con menor capacidad tributaria, entre las que se encuentra Cananas.

También destacó la relevancia de la ponderación de las variables que conforman la población ajustada, indicador considerado para la distribución de una gran parte de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica, «En el caso de la insulandad, el peso de esta vanable explica aproximadamente el 10% de la población ajustada que corresponde a Cananas, proporcionándole en 2022 más de 500 millones de euros de su financiación autonómica». Y añadió que la continuidad del caracter adicional de los recursos del REF en relación con los de la financiación autonómica será otro de los aspectos más importantes para Canarias.

Arturo Melian finalizo su intervención con el deseo de que se alcance un consenso para la financiación autonómica, y que la reforma sea positiva para Canarias, «ya que se trata de la financiación de nuestra educación, sanidad y servicios sociales», concluyó.

#### Las urgencias veterinarias, en vías de solución

Alumnado y personal del Hospital Clinico Veterinario de la ULPGC secundaron ayer la protesta convocada por Convergencia Sindical Veterinana (Consive) por el cierre de las urgencias del citado centro por falta de personal. En tomo a medio centenar de personas se concentraron frente a la sede institucional de la ULPGC, comcidiendo con el acto oficial de la apertura del curso, para exigir la contratación urgente de seis veterinanos, 16 auxiliares y dos administrativos, para cumplir con los mínimos legales para tener abierto el hospital las 24 horas del dia. El rector, Lluis

Serra manifestó al respecto que el problema está en vias de solución, y que el principal obstáculo está en las tasas de reposición de las universidades publicas que limitan su capacidad de contratación. «Si una actividad como la del Hospital Vetennario crece de forma desmedida y sin control, y de un año a otro necesitamos 20 vetermanos más, surge el problema de que no puedes contratar por la tasa de reposición. Pero hemos encontrado la fórmula y así se lo he transmitido a los profesionales y estudiantes, que estén tranquilos que este rector lo va a solucionar». | M. J. H.

#### Violencia machista



Boceto de Valentin Pasquier que muestra a Gisele Pelicot durante la declaración de su exmando el martes. , MAZAMA PASQUER / M

# Giséle Pelicot declara que «no hay perdón» para los «degenerados»

El discípulo de Pelicot admite haber drogado y violado a su propia mujer & «Merezco la cárcel porque soy un violador criminal», admite

Leticia Fuentes

AVIÑÓN

Gisèle Pelicot se volvió a poner frente al Tribunal de Aviñón, pero esta vez de forma muy diferente a las anteriores, donde parecía derrumbarse por momentos. Esta vez habló alto y claro en su declaración en el macrojuicio que se celebra contra su exmando Dominique Pelicot, acusado de haberla drogado durante 10 años para que decenas de hombres la violaran: «Desdeque estoy en esta sala me he sentido humillada. No se ha dejado de hablar de cuánto tiempo me violaron. ¿Acaso la violación es cuestión de tiempo?», decía enfadada nada más subirse al estrado. Aludía a cómo la han hecho sentir algunas de las preguntas y palabras del tribunal y apuntaba que la hacian sentir como que la culpable era ella y no los agresores. «Me tacharon de alcohólica. Afirmaron que estaba en tal estado de ebnedad que soy cómplice», les afeó.

Elevando la voz y mirando a la cara de sus violadores, Gisele no se hizo pequeña. «Para mí son degenerados. Para mí han cometido una violación, no una agresión. No suelo enfadarme tanto, pero ya está bien. No son escenas de sexo, es una violación. No hay perdón», remachó.

La sala escuchaba atentamente su declaración. No titubeó, no se derrumbó y no dudó en murar a la cara a su principal agresor, su exmando, Dominique Pelicot, cuando este respondió a algunas preguntas frente a Gisele. «He vivido 40 años con una persona maravillosa. He estado locamente enamorado. Lamentablemente durante 10 años fue una catástrofe. No la respeté. Traicioné su confiariza. Me arrepiento de lo que he hecho. Lo he

perdido todo por egoismo», decía Dominique llorando frente a Gisèle, que lo miraba atentamente y con la cabeza alta. Ella contestó tajante: «Estuve enamorada de Dominique Pelicot hasta el 2 de noviembre de 2020 (su arresto). Hoy ya no hay perdón». Por primera vez en el proceso se han difundido las imágenes de los abusos sufndos a Gisèle. Por pención de la víctima, el publico tuvo que abandonar la sala y únicamente se difundieron con la prensa presente. También pidió a su hija que abandonase la sala.

•Me merezco estar en la cárcel» dijo también ayer Jean Pierre Marechal, otro de los acusados, conocido como Rasmus. A Marechal se le ha bautizado como el alumno de Dominique Pelicot, puesto que era instruido por el marido de Giséle para que drogase y violase a su propia esposa siguiendo el mismo modus operandi que Pelicot.

El alumno parece haber aprendido bien la lección, no solo en cómo
abusar de su mujer, sino también
en qué declarar. Nada más sentarse
frente al Tribunal de Aviñón quiso
justificar sus comportamientos relacionándolos con posibles traumas infantiles. «Viví cosas horribles con mi padre (...). Mi padre nos
obligaba a hacerle felaciones. Me
encantaba pescar con mi padre, él
me llevaba a pescar con mi hermanita... fue la recompensa masturbarlo lo que lo calmó», contó.

#### Arrepentimiento

Maréchal se reconoció como «violador» y «criminal» y aseguró que está arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa. «Lamento mis actos, quiero a mi esposa», dijo. Está inculpado no por violar a Gisele Pelicot, sino a su propia mujer, Cilia, a la que administró para eso en una decena de ocasiones entre 2015 y 2020 medicamentos que la dormian, siguiendo las indicaciones de Dominique Pelicot, que participó con él en los abusos.

Insistió en que merece la cárcel porque era «un violador criminal» que cometió «actos innobles», «He hecho mal a mi esposa, es muy grave», respondió cuando el presidente. Roger Arata, le interrogó sobre unas declaraciones durante la instrucción en las que decia que merecía la cadena perpetua, una pena a la que no puede ser condenado con los cargos por los que está encausado (como máximo serian 20 años).

Durante la audiencia, se dieron a conocer los mensajes que se intercambiaban Dominique Pelicot y Jean-Pierre Marechal: consejos sobre cómo violar o cómo drogar a sus mujeres, pero también imágenes y fotomontajes de ambas mujeres siendo abusadas. También tuvieron que responder a las preguntas de la defensa y la acusación sobre el proceso que seguian para drogar à sus mujeres. «Cuando el señor Pelicot venta a menudo, ella no habia tomado suficiente medicamento. Tenia miedo de darle solo la mitad», contó Marechal, que insistió en que jamás abusó de Gisèle, unicamente intercambiaba imagenes de ella con Pelicot.

#### Salud

#### Bruselas propone que se prohíba fumar en terrazas, piscinas, parques y paradas de guagua

ΕĐ

BRUSELAS

La Comisión Europea (CE) recomienda a los estados miembros extender las zonas libres de humo a espacios recreativos al aire libre «en los que es probable que se reúnan mños» como establecimientos de servicios, entre los que se incluyen las terrazas de bares y testaurantes, piscinas y parques de atracciones.

En un comunicado, la CE senala que busca «proteger mejor a la población de la UE, en particular a los niños y los jóvenes» y aconseja también ampliar la prohibición de fumar en lugares al descubierto, como zonas de juego publicas; espacios al aire libre pertenecientes a centros sanitanos y educativos, edificios publicos y paradas y estaciones de transporte.

En esta revisión de la recomendación del consejo sobre los entornos sin humo, que se publicó en 2009, Bruselas aconseja que los estados miembros de la Unión Europea (UE) «amplien las políticas» de entornos sin humo a productos de tabaco calentado (HTP) y a los cigamilios electrónicos que, segun Bruselas, llegan cada vez más a usuarios muy jóvenes.

\*Estos productos han aumentado considerablemente su cuota de mercado, a menudo se comercializan con afirmaciones engañosas sobre su supuesta segundad o su utilidad como herramientas para dejar de fumar. Sin embargo, sus posibles efectos nocivos son graves, sus usuarios pueden volverse adictos a la nicotina y a menudo acaban consumiendo tanto tabaco tradicional como productos emergentes», apunta la CE.

#### Parece una tontería

# Elige tú



Juan Tallón ESCRITOR

lgunas personas tienen un don para elegir entre muLehas opciones, y acertar. Saberi. No es mi caso. Yo no sé. Por eso me produce infiruta affección tener demasiadas alternativas. Incluso si existen solo dos, sé que me decantaré por la peor, salvo mi-

lagro. Cero sorpresas en este sentido. Cuando me decido por una, a veces elho la otra, para asegurar el acierto, pero asi también me equivoco. No hay como carecer de opciones. En los peores momentos de esta deriva, algunos días voy al supermercado a última otra para encontrarlo arrasado, y llevarme «lo que queda», sin margen para elegir.

El drama de las alternativas multiples se vuelve célebre en los restaurantes. Aquellas cartas demasiado nutridas, llenas de entrantes, ensaladas, platos principales, postres, vinos, te ahogan en la indecisión. Es muy normal sumarse a lo que pide algun compañero de mesa, para no pensar. Que elijan otros. Al fin y al cabo, comes cualquier cosa, te gusta casi todo. Cuando entras en un local donde hay menú casi no te crees la suerte tienes.

Hace años, en el pueblo de al lado, con el que el mio se lleva a matar, abneron un restaurante del
que se habló mucho durante meses. Presumia de tener la carta más
extensa del mundo. En su mejor
momento, alcanzó los 760 platos.
«Hemos incorporado carnes como
la serpiente pitón de Vietnam, la
tortuga de Ecuador y la jirafa de
África, y pronto contaremos también con el wagyu de Chile, el tiburón el Atlántico, el kudú de Sudáfrica, el wapiti de Canadá, la joroba

de cebú de Brasil y los insectos tatlandeses», anunció el dueño en una entrevista. Como la envidia entre pueblos vecinos es imperecedera, nosotros solo recordamos el local porque Bertín Osbome se intoxico en una cena.

La diversidad sabe volverse espantosa, casi en todos los órdenes: comprar coche, revelar libro favorito, cortar el pelo, vestir una camisa, ilamar a alguien para quedar, seguir una ruta. Tal vez nada se acerque a la desazón de entrar en ciertas franquicias de alimentación. Semanas atrás lei un reportaje en The New York Times titulado algo así como «Hay millones de maneras de pedir café en Starbucks». La cadena estima que existen, al menos, 170.000 combinaciones posibles. La pieza, de Bill Saponto, tenía un comienzo me-

morable: «Estás en la fila del Starbucks -después de no haber consegundo pedir a través de la aplicación-cuando descubres a uno de ellos. Ese tipo que no está mirando el teléfono, sino el papelito que contiene los pedidos de sus companeros de oficina. Lo que confirma que vas a llegar tarde a tu próxima reunión, porque esta persona planea pedir seis bebidas de café, cada una de las cuales implica alguna combinación de venti grande alto doble pump, de uno a cuatro shots de espresso, half-caf, leche de avena, leche descremada, leche de soja, leche-leche, crema batida, jarabe, azúcar moreno, azúcar blanco, sin azucar y un drizzle de mocha, al que se debe agitar exactamente dos veces y media». Compensa dejar de ingerir liquidos y morir





# LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS







# LA PROVINCIA

Sin paridad en

POR SOLO

3,75€

El Districe menthaga frende al codeste Palamico.

MANANA VIERNES ENTU QUIOSCO

Desfeutemos junter de læg gandes menie.

#### Artes escénicas

A falta de apenas unas semanas para el estreno de la megaproducción Bazzar' propia la compañía circense Circo del Sol, el microcosmos que habita dentro de las carpas adquiere tintes de realismo mágico. Los personajes principales ya se encuentran en Gran Canaria y se ejercitan entre bambalinas para protagonizar una actuación que quiere devolver a la empresa canadiense a sus origenes.

# El microcosmos del Circo del Sol

'Bazzar', la última megaproducción de la compañía canadiense, se estrenará por primera vez en el continente europeo el próximo 3 de octubre en Gran Canaria

Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

Dentro del gran bazar ambulante en el que se transforma estos días el Circo del Sol, el germen del espectáculo toma aires de realismo mágico con personajes fantásticos. «Hola, soy el Maestrouuu», se presenta arrastrando una larga «o» que acaba convirtiendo en «u» el payaso Steven Bishop. Un especimen con semejanzas a un Sombrerero loco con acento australiano, que ejecutando dos muecas, con una chistera sobre la cabeza y un carisma que le es propio, logra dar vida a uno de los personajes principales de Bazzar, la nueva producción de la compañla internacional canadiense

El Maestro Bishop aterrizó en Gran Canaria hace tres dias y ya exhibe un chapurreo básico de español. Nada nuevo para este showman trotamundos, tras trabajar su español en una gira del espectáculo que levantó la carpa en Punta Cana, sorprendió al público de América Latina con sus «¿Qué lo qué?», y conquistó el éxito en Arabia Saudita, seis estados de EEUU y Canadá. Bazzar ambiciona, como realidad cada vez más cercana, el trascender más allá del Atiántico y dar el salto a Europa desde su sede en Meloneras, con un show conmemorativo de los 40 años que cumple el Circo del Sol sobre los escenanos. Ahora en Gran Canaria, donde permanecerá toda la temporada invernal, el Maestro espera desmelenarse y culminar el último espectáculo lanzando al publico un «¡Oh!, ¿Qué pasó mi niño?», que levante la carcajada del publico canario.

#### Edición exclusiva

«Dependiendo del lugar en el que estemos cambia el idioma en que hablo. Así me comunico mejor con el público», comenta todavia fascinado por un trabajo que lleva ejerciendo desde hace décadas, cuando dejó su vida como dentista a un lado y lo apostó todo a las artes escénicas. Desde entonces, carga con una carrera de éxitos sobrevenidos y casi 20 años como parte trabajadora de la compañia canadiense. Dos décadas de trabajo sin tino, en las que viajó por todo el mundo con su mujer y sus cuatro hijos, participando en Varekai. El 'exodontólogo' cuenta que «incluso cuando todavia trabajaba como dentista, buscaba algunas obras de teatro en las que pudiera actuar».

La gran compania internacional del Circo del Sol establece en
su sede de Gran Canaria una nueva edición de su producción
Bazzar con contenido «nunca antes visto». A falta de menos de un
mes para el estreno de la empresa que revolucionó la concepción del teatro desde la calle, este pequeño mercado engido en
carpas blancas ya alberga un cosmos vivo a pequeña escala, frente al edificio de Expomeloneras.

Los profesionales acróbatas de élite entrenan para la gran premier europea de Bazzar, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Maspalomas.

El Maestro cuenta a su lado con su escudero personal, con una personahdad tan fiel que no es capaz de encontrar un nombre propio para sí mismo: Mini Maestro. Este performer en formación es apadrinado por El Maestro durante Bazzar Pero en esta comeLa empresa circense emplea una de las carpas de sus primeros espectáculos, Nouvelle Expérience, en 1990 dia de enredos «no importa solamente la historia», como dice el showman, sino la interacción con el publico. «Siento Bazzar como un hijo propio por haber sido parte del equipo creativo que ha construido el show. Estábamos tratando de sacar adelante un experimento que finalmente se ha llevado a cabo muy rápido, porque normalmente los tiempos de una megaproducción suelen ser bastante largos», cuenta.

El Maestro de ceremonias es un personaje al que no le hace falta guion para desbordarse con arte y que llega como una de las mentes brillantes que han gestado este show. Interpretado por el 
ya mencionado intérprete australiano Bishop, el Maestro suve de 
hilo conductor de esta historia, 
que desentraña su trama a partir 
de un giro de guion, la rotura del 
sombrero de copa. Respaldado 
por una troupe de acrobatas, bai-

Pasa a la página siguiente »



#### Artes escénicas

« Viene de la página anterior

larines y músicos, Bishop presenta al publico un universo circense de colores subdividido en seis bloques de tiempo con sus respectivos escenarios cambiantes.

Dicen que un mago nunca revela sus trucos, pero Bishop relata que cuando planteaba la historia «sabía que la trama debia de ocutrir casi como 'por accidente' para el publico. Cuando alguien gnta algo espontàneamente desde el público y yo interactuo respondiendoles, sé que eso les sorprende». Y continúa sobre otro de los trucos del gran Bazzan «Todo está bien atado como un concepto único. Durante el espectáculo, tengo dos números. Uno en el que simulo una realidad virtual a través de un relato que crea una expenencia inmersiva y el otro en el que hago participar al público para hacerles cantar una canción», se delata

El Circo del Sol acostumbra a viajar por el mundo con la casa a

cuestas, e incluir en su itinerano Gran Canaria, levantando su carpa en la capital de provincia hasta en cuatro ocasiones, siendo su primera visita en 2014. En esta ocasión, el asentamiento en Meloneras de la gran producción hasta mayo de 2025 cifra un balance de producción con grandes activos: 70 tráileres transporta-

dos desde el otro lado del Atlantico, un equipo humano de casi 200 personas y más de 1.500 piezas de vestuario. La compañía cuenta con tres costureras propias en plantilla, además de cuatro empleados que contrató en su llegada a Gran Canaria.

A la sombra de estas carpas el equipo del circo despliega su logistica circense, con un microcosmos propio que incluye cocinas, salas de vestuario, lavanderia, fisioterapia y un gimnasio. Estructuras integras, en las que el personal de la compañía deambula en patineta eléctrica o solicita que les remienden parte de las prendas.

En una de las mayores carpas, anexionadas al escenario, se co-

cina a fuego lento este espectáculo mientras los especialistas estiran y practican ejercicios de fuerza. El entrenamiento entre bambalınas es una pieza fundamental en este show físico repleto de acrobacias, balancines y que devuelve al espectador a los albores del circo. Aver, los acróbatas Aleksander Likin e Ilyaz Abilov, quienes serán parte de la troupe de El Maestro, clavaban mortales ante los ojos atônitos de la prensa. Eventos condianos para una persona que trabaja en el Circo del Sol.

Moraleja de filosofia estoica

«Queremos que la gente se olvi-

de de su vida fuera de la carpa y

que se transporten à otro uni-

verso donde ya no existan sus

problemas», responde Steven

Bishop sobre cuál será la morale-

ye con alegria y numeros de vér-

tigo, hasta que el gran sombrero de El Maestro se rompe por culpa de la llamada Mujer Flotante. «Esto no es una historia de malos y buenos», reconoce. ¿Logrará arreglar su chistera el Maestro

Durante la trama, el Bazzar flu-

ia de la historia.

#### 'Bazzar', un espectáculo más intimo

Las dos grandes carpas instaladas desde finales de agosto frente al recinto de Expomeloneras comunican entre si las salas de operaciones de Bazzar. Por un lado, el habitáculo reservado para el colosal equipo de una de las grandes companias teatrales del mundo. Tras estos telones y bastidores se ubica la carpa anexa a la que podrá acceder el publico a partir del 3 de octubre. La participación del publico para crear un ambiente inmersivo es una de las prioridades de Steven Bishop, miembro del equipo creativo que ha gestado el espectáculo y uno de los principales personajes

de la historia, El Maestro. «Empezamos en una carpa mucho más grande de 41 metros», cuenta sobre el estreno absoluto de la megaproducción del Circo del Sol. «Más tarde seguimos creciendo y ampliando la carpa, con más equipo y material», continúa «pero ahora, como parte de un estreno especial en Gran Canaria, hemos querido volver a una carpa y escenario más pequeños». Esta ha sido una labor de sintesis, en la que los elementos principales del show se mantienen intactos. El objetivo es crear una atmósfera más íntima, que hasa sentir al publico «narte de algo grande». I.D.M.





Acrobacias dignas de Olímpicos. En la fotografía principal, los acróbatas Aleksander Likin (tumbado) e Ilyaz Abilov, en el aire. Sobre estas lineas, uno de los artistas se prueba parte del vestuario. Encima, el intérprete Steven Bishop, quien da vida a El Maestro. Los carlos alerras

del Bazzar? En el aire deja la respuesta Steven Bishop, que se refiere a la resolución de la trama como «El grand finale», con todos los personajes sobre el escenario concluyendo que «todos los problemas tienen solución y a veces no podemos controlar ciertas situaciones». «La Mujer Flotante se parece a una cria de gato, siempre jugando y destruyendo. Es muy acrobática y tiene algunos números impresionantes colgados en las cuerdas lisas», un personaje que pretende ser la figura antagonista de la historia. Acompañada de un ambiente de bruma y danza aérea, la Mujer Flotante es una joven idealista con anhelos de libertad, en ocasiones llegan-

do a mostrarse aigo caótica. A través de la Mujer Flotante y la Tropa de El Maestro, el Circo del Sol visiumbra un retorno a sus origenes circenses, valiéndose de técnicas de la gimnasia como el trapecio, trampolines, barras

Este escenario que usa el equipo artístico del Circo del Sol, es una pieza histórica para la propia compañía, ya que la carpa se empleó para una de las primetas producciones de la compañía, Nouvelle Expérience, en 1990, «Hay mucha historia en esta carpa», explica el intérprete, que no duda en afirmar que este espectáculo supone una «vuelta a las raices de la compañía», mientras combina lo tradicional con una escenografía de estética

y anıllas.

Eventor de Sala de Sal

moderna y una musica «que co-

nectarà con la audiencia».



#### Cine

# 'Segundo premio', camino a los Oscar

Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez lucharán por llegar a la gala de los premios de Hollywood con su leyenda sobre el grupo musical granadino Los Planetas

#### Quim Casas

La pelicula sobre la leyenda de Los Pianetas realizada por Isaki Lacuesta y Pol Rodriguez, Segundo premio, ha sido la elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar de 2025 en la categoría de mejor película internacional. La terna de preseleccionadas la completaban Marco y La estrella azul. Abora empieza la carrera de las short list hasta llegar a la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles el domingo, 2, de marzo del próximo año (madrugada del lunes, 3, en España).

Lo primero que puede desprenderse de esta decisión es que algunos paradigmas están cambiando entre los academicos a la hora de enutir sus votos. Segundo premio es un filme muy personal en el que Lacuesta y Rodríguez exploran lo que hay de realidad y lo que hay de leyenda en la andadura del grupo granadino Los Planetas, maximos exponentes del rock independiente de este país.

La película contempla la gestación y grabación en 1998 de su tercer álbum. Una semana en el motor de un autobus, así como la relación de amistad entre los dos líderes de banda y la influencia que ejercia de un modo u otro la primera bajista del grupo, que acababa de dejar entonces Los Planetas. El disco cambió la filosofia de la escena independiente española, pero como se asegura desde los títulos de crédito iniciales, esta no es una película sobre Los Planetas. Nada de biopicortodoxo, si no, una propuesta en todo momento singular.

La primera reacción de Lacuesta ante la decisión de la academia es que «le da un impulso a la segunda vida que puede tener la película», una segunda vida muy activa, como el propio segundo premio, ya



Foto de familia del equipo de 'Segundo Premio' el pasado marzo en el Festival de Malaga, donde gano la Biznaga de Oro. | 6.000% PRI

que después de haber ganado la Biznaga de Oro al mejor filme y los premios de dirección y montaje en la pasada edición del festival de Malaga, y de su estreno en salas comerciales, la cinta sigue viajando de certamen en certamen y desde anoche está disponible en Movistar Pius+,

#### Cinco finalistas

Lacuesta tiene claro que «los premios son un juego», pero está muy satisfecho con la elección y con los motivos por los que Segundo premio entra en la carrera hacia los Oscar. «Hay gente que me ha dicho que habian votado nuestra película porque les parecia la mejor opción para Hollywood», nos comenta. «Otros porque era la que más les gustaba, y también hay gente que lo ha hecho por un apoyo personal. Esto ha sido muy bonito, recibir el canño de un puñado de académicos», evoca en un momento personal complicado.

Tener opciones de entrar en las sucesivas short list y poder llegar a estar entre las cinco finalistas pasa por, entre otras cosas, lograr que el máximo numero de académicos de Hollywood vea la película y promocionarla bien durante vanos dias en Los Ángeles. ¿Cómo enfoca todo esto Lacuesta, un cineasta alejado de los tradicionales focos mediáticos? «No tengo demasiada idea de cómo funciona, pero le preguntaré a Juan Antonio Bayona, que produce con Belén Atienza y Sandra Hermida mi próxima película». Bayona y sus

dos productoras ya vivieron la expenencia el pasado año con La sociedad de la nieve, filme que estuvo entre los cinco finalistas, aunque el Oscar se lo llevó finalmente La zona de interés, de Jonathan Glazer.

La carrera de Lacuesta es exitosa y bien galardonada. Es responsable de dos de las mejores peliculas españolas sobre la concepción vivencial y artística del flamenco, La leyenda del tiempo y Entre dos aguas, un titulo heredado del disco del Camarón de la Isla y otro del tema más popular del guitarrista Paco de Lucia. Con la segunda de ellas ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 2018, galardon que ya habia obtenido siete años antes con Los pasos dobles.

Su filmografía, con películas realizada en solitario o con Isa Campo, su coguionista habitual, o en el caso de Segundo premio con Pol Rodriguez, incluye obras diversas. Cravan vs. Cravan, su primer largometraje, es una de sus muchas exploraciones de los límites de la ficción y la no ficción. Los condenados, su película armada de manera más politica, sobre dos exguernileros y las excavaciones de las fosas de desaparecidos, obtuvo el Gaudi a la mejor pelicula en lengua no catalana. La noche que no acaba es un documental sobre Ava Gardner basado en el tibro de Marcos Ordonez Beberse la vida. Muneron por encima de sus posibilidades, una comedia negra y esperpéntica.

La película ha sido la elegida por la Academia de Cine para represantar a España en 2025

La propera pell sea quizá su obra de planteamiento más narrativo, con Emma Suárez, Sergi López y Alex Monner. Un año, una noche, filme sobre el atentado terrorista en la saía Bataclan de París, compitió en el festival de Berlin de 2022 y cuenta con Nahuel Pérez Biscayart y Noémie Merlant. Lacuesta firmó también uno de los episodios de la serie colectiva Apagón, en la que Isa Campo, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo y Alberto Rodriguez se responsabilizaron de los otros capítulos.

Segundo premio fue originalmente un proyecto de Jonás Trueba que iba en una dirección bastante distinta. Lacuesta lo hizo suyo, con la aprobación de Jota y el resto de Los Planetas, y lo convirtió en una película sobre la banda que no es exactamente una película sobre la banda. Esta es una buena apuesta temendo en cuenta los intinicados caminos que llevan a la lista final de las nominadas a los Oscar Un premio que tefrendaria internacionalmente la obra de su director, en solitano o en correalización

#### Televisión

# Gemma Nierga vuelve a TVE al frente de '59 segundos'

El mítico programa de La 1 regresa 12 años después con mayor participación de público

#### Inės Álvarez

Hace 20 años se estrenó en TVE un programa de máxima actualidad en prime time en el que los tertulianos tenían solo 59 segundos para exponer sus argumentos. No es que Mamen Mendizábal, la presentadora, les sacara el látigo, sino que pasado ese casiminuto el micrófono descendía y se quedaban sin voz. Y debian esperar pacientemente a su próximo turno. Luego se encargaron del espacio María Casado y Ana

Pastor, y este sumó ocho temporadas, cerca de 300 programas, 1 500 invitados y audiencias de hasta el 30% de la cuota de pantalla. A partir de hoy a las 21.50 horas, el mitico espacio de debate 59 segundos regresa a La 1 con la periodista catalana Gemma Nierga al frente y con una mayor participación del público, tanto el que está en el plató como el que lo ve desde su casa.

El espacio, que se caracterizó por ofrecer un debate político plural, ágil, vivo y dinámico,



La periodista Gerrima Nierga., TVE

vuelve renovado, pero sin perder su esencia. Cada semana habrá 12 tertulianos que contarán con ese tiempo para exponer su opinión sobre el tema tratado. Habrá invitados de todos los ámbitos, pero siempre relacionados con los temas de la actualidad), incidiendo especialmente en el aspecto social. El primer programa tiene como invitado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, además de Andreu Buenafuente y Berto Romero, presentadores de la 72ª edición del Festival de San Sebastián.

Tras entrevistarlos Nierga, los invitados se someterán a las preguntas de los colaboradores y del publico, que también podrán dar su opinión. Sometidos al límite de esos 59 segundos, hace el debate muy dinámico y participativo. No obstante, Nierga, presentadora desde hace cinco temporadas del espacio Café d'idees, en La 2 en catalán y en Ràdio 4, apunta: «Queremos que el discurso sea profundo, pero breve (...) si alguno queda a medias y necesitamos un matiz, podré decir 59 segundos más y que suba el micro», aclara.

#### Música

# Cantando Admont recorre la historia de la música vocal en el IV Contemporánea

El grupo austriaco inicia este martes el festival en Tenerife y al día siguiente en Gran Canaria

A. G. S.

AS PALMAS DE GRAN CANARIA

El grupo vocal austriaco Cantando Admont recorrerà la historia de la música vocal en la primera cita del IV Festival Contemporánea. La formación de cámara actuará el 24 de septiembre en Tenerife y al dia siguiente en Gran Canaria, bajo la dirección de Cordula Burgi, con un repertorio en el que se incluye el estreno de la obra del canario Gonzalo Diaz Yerro Lamentos de un alma herida. La mayor parte de los conciertos en las dos islas capitalinas serán en el Espacio La Granja y Teatro Guiniguada, respectivamente, así como en la sede tinerfeña de Fundación CajaCanarias y en los dos Conservatorios de Musica. La gira de Carles Marigó incluye los principales escenarios de La Palma (Teatro Circo de Marte), Lanzarote (El Salinero) y Fuerteventura (Auditorio de Antigua).

El programa, que se celebrará entre el 24 de septiembre al 13 de octubre próximos, con 15 agrupaciones invitadas, continua la formación canaria Ensemble DifrAcción el sabado 28 en el Conservatorio de Gran Canaria, y el domingo 29 en el de Tenenfe, bajo la dirección de José María Vicente, donde estrenarán la obra Yajina, de Gustavo Díaz Jerez, y Tal traje saliva, de Leandro A. Martín. En el repertono incluyen piezas de varios autores, entre ellos Like a tiny dropo of dew de Laura Vega.

El 1 de octubre estará Riot Ensemble en Tenenfe y el 2 en Gran Canana, con dos estrenos, entre ellos Unmassed del canario Rubens Askenar. El despliegue técnico de la formación británica, que es la cabeza de cartel junto al comnunto vocal austriaco, es tal que invita a repensar los instrumentos musicales y plantear el alcance al que puede llegar la capacidad sonora de los ensembles. También interpretarán una obra de Clara lanotta y otro estreno producto de la convocatoria internacional que realiza el ensemble, en este caso de Golnaz Shariatzadeh.

El publico de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura podrá conocer Breaking Bach, de Carles Mangó, el espectáculo que aúna musica y tecnologia, y que invita al público a planearse cómo reaccionaria el genio alemán si despertara en el momento presente y viera su música replicada por IA. Serán los dias 1, 3 y 4 de octubre, respectivamente, con proyecciones de videoarte de Alex Tentor en un continuo diálogo con Bach a través de Daniel Roca, Joan Magrané, Marigó, Laura Vega, Manuel Bonino e inteligencia artificial.

#### **Lux Machina**

El domingo 6 de octubre en Tenenfe, y el lunes 7 en Gran Canana será el turno de Lux Machina, el programa que trae Victor Barceló al Contemporárieo, que es pura psicodelia, minimalismo y abs-



Cantando Admont

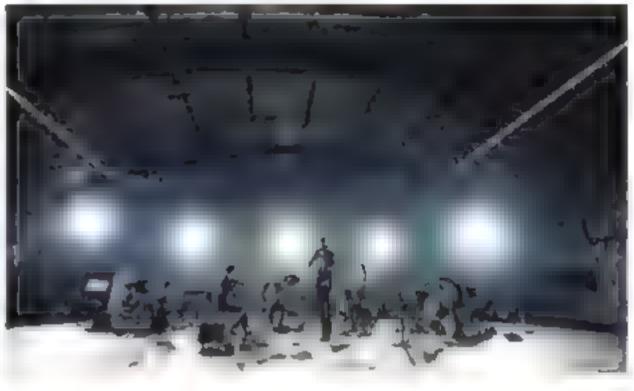

Riot Ensemble

tracción. Percusión, sonido y visuales para una experiencia musical que protagoniza este poblacético percusionista canano afincado en Suiza. Su vanguardista propuesta incluye el estreno de Equidistancia selectiva, de la compositora canaria Paula Piñero, y obras compuestas en la última década y la versión para vibráfono y electrónica de una pieza de Terry Riley de 1967. También se interpretará una obra para percusionista con gafas de realidad virtual.

Arxis Emsemble, procedente de Gabcia y uno de los mayores especialistas internacionales en música contemporánea, experimental y multimedia, vendrá bajo la batuta del prestigioso Nacho de Paz. Será los dias 8 de octubre en Tenenfe (Fundación CajaCananas) y 9 de octubre en Gran Canana (Guiniguada), Entre otras obras, asumirán la interpretación de Insolence, del compositor canano Juan Manuel Marrero, En general, el programa que traen es de lo más ecléctico, una muestra de diversos lenguajes, creatividades e inspiraciones de la escena contemporanea actual. En el repertono incluyen también obras de Rebecca Saunders, Alberto Posadas y José Manuel López.

El evento, que se celebra del 24 de septiembre al 13 de octubre, cuenta con 15 formaciones

El concierto del grupo británico Riot Ensemble plantea la capacidad sonora de los instrumentos

Los conciertos de clausura estatán a cargo del ensemble madrileño Plural, un conjunto de trece
musicos dirigido por Fabián Panisello, especialistas en la música de
los siglos XX y XXI, el sábado 12 en
Gran Canana, y el domingo 13 en
Tenenfe. Estrenarán Estoy hecho
de madera rota (I am made of broken wood), de José Luis Perdigón,
una obra de la madrileña Mercedes Zavala, y el segundo concierto
de cámara de Philip Cashian, además de piezas del propio Panisello, Schönberg y Cashian.

#### **Teatro**

### La SIT acoge la historia de la primera sentencia contra la violencia machista

'Revivirla', que se representará el 25 de enero próximo, refleja la vida de Francisca de Pedraza ocurrida hace 400 años en España

A. G. S.

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

La Sala Insular de Teatro, de Las Palmas de Gran Canana, acogerá la historia de Francisca de Pedraza que logró la que está considerada como la primera sentencia contra violencia machista en nuestro país. La obra, de Sesea Producciones y titulada *Revivirla*, se representará el 25 de enero próximo, «Fue la primera mujer que denunció la violencia de género y consiguió el divorcio en el siglo XVII», comen-

tó el director artístico del reciinto escénico de la calle Primero de Mayo, Gonzalo Ubani, durante una presentación en la que estuvo acompanado del gerente de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Musica de Gran Canaria, Manuel Pineda.

La nueva temporada de la SIT, que comenzará el próximo mes de octubre y concluirá en junio, comprende 26 obras que agrupan teatro, música, danza, improvisación y funciones infantiles, con una programación con la que persigue

«visibilizar lo inclasificable» y ofrecer un espacio para las propuestas locales, señalo Ubani

«Queremos que sea una sala multivalente, polivalente, tratando de albergar producciones cananas y grancanarias», añadió Ubani. Pineda, por su parte, destaco que el objetivo es que «siga creciendo, creemos en el proyecto, y hacemos un trabajo importante para que siga vivo y vaya a más»

Dos de las obras más interesantes de la programación son la adaptación de Diano de un loco de Nikolai Gogol, por Profetas de Mueble Bar, que se repersentará el 11 de enero, y el experimento de la danza-teatro con música electrónica en directo de la compañía Mery Dorp a través de la obra Tempo el 18 de ese mismo mes.

Ubani recordo que este año hay seis residencias «que son la columna vertebral de la programación», con los habituales de Masdanza, además de las presencia de Raquel Ponce o Lola Jiménez. Concretamente, la residencia de Gregorio Viera Letras, dientes, guitarra eléctrica y otras acumulaciones abrirá la temporada el próximo 18 de octubre, una propuesta performativa que se irá dibujando en el escenario con los objetos, el cuerpo, la palabra o el sonido

La décima edición del Festival en Conexión (FEX), previsto para el 26 de octubre y 2 de noviembre,

apoya un año más el tendo cultural de Gran Canaria con las funciones de Lajada y Fajardo y Adriano Galante. Además, Verónica Ferreiro y Javier Sánchez llevarán el ciclo Jazz Otoño a la SIT el dia 9 de noviembre, mientras que Fibra Sonora 2024 llenará la sala de pop, rock, indie y música alternativa con ocho espectáculos que se desarrollarán la última quincena del mes, Fundación Hestia presenta Atrapasueños el 22 y 23 de noviembre, una obra representada por el grupo de actores internos del taller de Teatro Social del Centro Penitenciario Las Palmas L

Ubani destacó una programación de Navidad con actuaciones para toda la familia con magia y humor. La programación se complementa con los espectáculos de Improsit, el XIIF festival de monólogos y el ciclo No solo autor

**ANUNCIOS POR** 

**PALABRAS** 

PRECIO DE CADA

**PALABRA** 

el Domingo

por anuncio

Música

# El colombiano Zalek elige Canarias para dar el salto a Europa con 'Party Coquette'

El cantante promociona su primer sencillo y lanza nuevas canciones a partir de octubre

Almudena Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El artista y compositor colombiano Zalek ha escogido Cananas como primera escala de su periplo musical hacia la conquista del público europeo. Esta semana estará de promoción por las Islas para hablar de sus nuevas canciones y de su compromiso con la internacionalización de su incipiente camera, «Hasta ahora no habia tenido la oportunidad de venir de promoción por España pero a mitad de este año tuve ya la suerte de grabar el video Ay Amor, que es mi ultimo sencillo, en un pueblito muy cerca de Madrid. Ese fue mi primer acercamiento con este pais», ha recordado en medio de su visita promocional a los medios de comunicación de Canarias.

Zalek saltó a la fama como muchos otros artistas de su generación, gracias a las redes sociales y a las covers o versiones de temas de sus cantantes favontos que pronto se convirtieron en un fenómeno de visualización. El barranguillero rememoró cómo fueron sus primeros pasos: «Desde muy pequeño, siempre me encantó la musica. Cantaba alli donde tenia oporturudad, ya fuera en casa con la familia o en las redes sociales. Empecé a montar videos en Youtube para llegar a los artistas que me gustaban y para flegar a más gente. Todo sucedió de una manera muy orgánica».

Por este motivo, desde muy joven, Zalek exploró todos los géneros que estaban a su alcance. «Fue una experiencia muy bonita, tenía que estar pendiente de lo que hacian aquí en España, de lo que iba a montar Pablo Alborán, por ejemplo, y de lo que estaba haciendo en Colombia Sebastián Yatra. Tenía que estar muy pendiente de todo y eso me curtió»

Asegura que sabe de muy buena tinta la importancia que tiene Canarias como plataforma de difusión para los artistas y los ritmos latinos. Y eso, explicó Zalek, se nota incluso cuando habla con la gente por la caile, «Se siente el cariño en la acogida, aquí es todo como muy hogareño».

«Aquí se siente el cariño en la acogida, en el Archipiélago es todo muy hogareño», afirma el compositor

Party Coquette, el sencillo con el que ha viajado a Canarias, es un electro-corrido que habla de una mujer que quiere salir porque se cansó de ser buena y busca divertirse en una fiesta llena de excesos, «Es una mezcla, una fusión, algo que me encanta. Es de ahí de donde realmente salen los sonidos nuevos», aseguró. El video de esta canción fue grabado en Ciudad de México y en él se puede ob-



Zalek, durante su gira promocional por Canarias.] Archés guréa.

servar a Zalek llegando a una fies- es consciente de la importancia ta y distrutando de la compania del conocido instagramer mexicano Kunno, que hace las veces del di de la velada. Para el futuro, los planes de Zalek incluyen seguir lanzando nueva musica. Tiene varias canciones ya listas y de hecho, tal y como adelanta, el pròximo mes de octubre se podrá disfrutar ya de uno de sus nuevos temas. «Sí, ya en breve viene otro y espero que la gente esté pendiente a través de mis redes sociales. Para el año que viene tenemos planteado que salga mucha más musica». Sus deseos incluyen venir pronto a Canarias para ofrecer actuaciones en directo. «Quisiera cantarles ya, claro, me encantana». Además,

que tiene España en la estera latina de la música. «Me gustaria cantar con David Bisbal, he sido siempre muy fan. En general aquí hay muchisimo talento, también en lo deportivo. Me vienen a la cabeza nombres como los de Rafael Nadal o Fernando Alonso», por ejemplo. Con todo, es consciente de la responsabilidad que implica representar a su país, Colombia, como cantante

«SI, estoy muy orgulloso de todo lo que está pasando con los colombianos a nivel mundial Estamos muy bien representados y lo que yo espero, personalmente, es estar algún dia ahi con ellos», comentó.

# 0,52 euros de Lunes a Sabado 0,54 euros Minimo 10 palabras SERVICIOS

PROFESIONALES

#### FONTANERIA

DESATASCOS JUMBO urgencias, cañerias, desaques, domesticos, industriaes, detectores, cámaras, equipo de aita presión 928225262

**DESATASCOS LAS PAL-**MAS. Fontanena. Desatascos domésticos, industriaes, camaras, detectores Servicio permanente 928222279

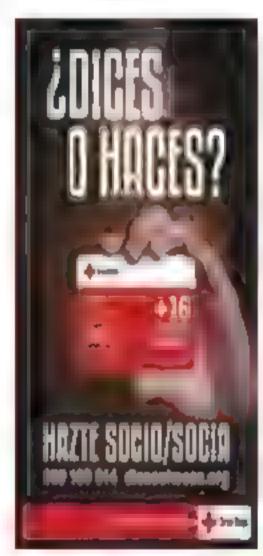





#### 50 aniversario del profesorado de inglés

Más de una treintena de titulados en Filología Inglesa de la promoción que arrancó en septiembre de 1974 celebró el pasado fin de semana su 50 aniversano con un almuerzo en el hotel Parque de la capital grancanana. Estos docentes lograron su reconocimiento de Diplomados en la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica, como especialistas en Lengua Castellana e Idioma Moderno Inglés, y ejercieron en diversos centros del Archipielago. Detalle particularmente llamativo de esta celebración fue la entrega de orlas que en su dia no pudieron recibir sus miembros. I LP/DLP

# Una falsa abogada estafa a dos vecinas de Telde tras la muerte de un familiar

La acusada se apropió de 50.000 euros de las víctimas, madre e hija, tras lograr convencerlas de denunciar al hospital por una supuesta negligencia médica

Carlota Barcala

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Se hizo pasar por abogada -no era la primera vez que utilizaba esa profesión para, presuntamente, estafar a sus victimas- y se acercó a una madre y su hija, residentes en Teide, a las que prometió una indemnización millonaria si denunciaban al hospital de Gran Canana en el que acababa de fallecer el mando y padre de ellas, respectivamente, por una supuesta negligencia médica. En un momento de duelo, tras un fallecimiento inesperado y en circunstancias que podrian motivar la apertura de un procedimiento judicial, la creyeron. Esta es la historia de una falsa letrada de Almena que se aprovechó de la vulnerabilidad de las dos mujeres y logró estafarles más de 50.000 euros.

Los hechos comienzan cuando la delincuente se enteró de la muerte inesperada de un vecino de Telde, a principios de este año. Fue el que entonces era su novio -ajeno al caso- quien por casualidad le contó el fallecimiento, ya que conocía al difunto.

Ella, de manera oportunista y con total desprecio por el luto, logró contactar con la mujer y la hija del finado. Les dijo que era una abogada colegiada y que podria representarlas durante un proceso judicial por negligencia profesional contra el hospital, informan fuentes policiales. Nada de eso era cierto, pero las mujeres confiaron.

La falsa abogada -de 53 añosles prometió conseguir 1.477.000 euros en indemnizaciones (889.000 euros para la hija y 588.000 euros para la viuda), ya que conocía a magistrados y a trabajadores judiciales.

Las afectadas cayeron en la tram-



La falsa abogada de Almeria, tras ser detenida por agentes de la Policia Nacional (19/60)

pa. En ese momento pensaban que el centro hospitalano podria haber hecho más por salvar a su familiar y depositaron sus ahorros en manos de la estafadora almenense, que inició el presunto proceso de desfalco.

#### Sospechas de las afectadas

«Con un lenguaje jundico que contribuía a crear un clima de confianza, la ahora detenida comenzó a solicitar distintas cantidades para ir
abordando los momentos procesales», continuan las mismas fuentes, que afirman que dejó a la madre y la hija sin dinero. Se apropio
de una cifra cercana a los 50.000
euros aunque, no contenta con
eso, siguió exigiéndoles dinero para el supuesto litigio.

Pero hubo un momento en que

madre e hija sospecharon. La abogada aceptó 5.000 euros por un trámite que, en un principio, había tasado en 28.000. Esa rebaja llevó a los juzgados a las afectadas para interesarse por su caso. Alli descubneron la mentira: nadie había interpuesto denuncia alguna. De inmediato, acudieron a la Policía.

La estafadora no se molestó en ocultar su verdadera identidad, por lo que identificarla fue tarea sencilla. Los investigadores comprobatori el flujo de dinero hacia sus cuentas y constataron que no pertenecía a ningun colegio de abogados. También avenguaron que tenía antecedentes por estafas y usurpaciones de identidad, algunas, muy similates a este caso. De hecho, era la segunda vez que utilizaba la artimana

de hacerse pasar por abogada.

La investigación también reveló que la detenida transfería las cantidades recibidas, casi de immediato, a cuentas bancarias en el extranjero. No en vano, tan solo han podido congelarle 500 euros que habia en su cuenta bancaria en España.

Esta circunstancia, sumada al hecho de que no trató de ocultar su verdadera identidad, «redunda en la idea de que no tiene ningun temor a la Justicia y que pretende disfrutar del dinero que ha obtenido después de cumplir con la condena que le impongan», opinan las mismas fuentes.

Este lunes fue localizada y detenida en Almena, pero, tras su paso a disposición judicial, ha quedado en libertad provisional.

#### Un turista, arrestado en el aeropuerto de Tenerife Sur con un pasaporte falso

E. D.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Agentes de la Policia Nacional han detenido a un hombre de origen albanés como presunto autor de un delito de falsedad documental en el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofia

El acusado liegó al aetopuerto desde Albania, con una primera escala en Serbia por via terrestre, para luego hacer uso de diferentes transportes publicos hasta Barcelona, donde optó por la via aérea para liegar a Tenerife. Su destino final era Irlanda.

De hecho, fue interceptado en el control de pasaportes cuando pretendia tomar un vuelo en dirección Belfast. Los agentes descubrieron que el pasaporte de Republica Checa que mostraba era falso.

El individuo aprovechó el fin del periodo estival, a lo que se suma la gran afluencia de personas que regresan a su país de vacaciones, para intentar llevar a cabo su objetivo.

Agentes de la Policia Nacional procedieron a su detención, tramitándose las oportunas diligencias en dependencias policiales, así como la instrucción de un expediente administrativo de expulsión.

Los agentes, continuaron con la investigación por los hechos y pudieron determinar que el biliete fue adquirido desde el extranjero por una tercera persona, por lo que se sigue trabajando para tratar de determinar la identidad de aquellos que actuaron como facilitadoras de este tráfico ilicito de personas.

# Un traficante, detenido con 60 kilos de hachís en su coche en Fuerteventura

El acusado, con antecedentes por robos y drogas, se fugó cuando los agentes lo identificaron • Un juez ordena su ingreso en prisión

C. B.

Un hombre, con multitud de antecedentes policiales por robos con fuerza y trafico de drogas, ha sido detenido en Fuerteventura tras incautar en su coche 60 kilogramos de polen de hachis y 675 euros en efectivo.

El arrestado -de nacionalidad siria- llegó a la isla majorera hace solo unos meses, procedente de Las Palmas de Gran Canana. El 6 de septiembre, agentes de la Policia Nacional de Puerto del Rosano, en sus funciones de segundad ciudadana, lo detectaron en el interior de su vehículo mostrando actitud nerviosa ante la presencia policial, motivo por el que lo identificaron.

Pero antes de terminar con el trámite, el ahora arrestado puso en marcha el coche y se dio a la fuga, sin poder ser alcanzado.

La Policia comenzó una unvestigación para poder identificar al fugado y localizar el turismo, que fue ubicado en el muelle de Corralejo horas más tarde de la huida. En las immediaciones, tras desplegar un dispositivo policial, interceptaron al traficante, que opuso resistencia a la detención.

En el cacheo de seguridad, los agentes localizaron tres paquetes de grandes dimensiones. En el in-

tenor escondia 599 piezas rectangulares con una sustancia vegetal resmosa de color marrón y un dibujo de Popeye en el envoltorio. Se trataba de polen de hachis y, en su peso total, alcanzaba los 59,90 kilogramos. Además, el detenido también guardaba 675 euros en efectivo fraccionados en billetes. Pese a la resistencia, los agentes lograron detenerlo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y desobediencia a la autoridad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su minediato ingreso en prisión.



Parte de los paquetes de droga incautados al traficante en Fuerteventura. | P/o.P





Los bomberos observan, ayer, el avance de las flamas en uno de los incendios en un distrito de Aveiro.) ESTELA SEVA

# Portugal decreta el estado de calamidad por los incendios

Cuatro bomberos y tres civiles mueren a causa del fuego & Las llamas arrasan más de 10.000 hectáreas entre Oporto y Aveiro

Alberto Blanco

L SBOA

La lucha contra los incendios en Portugal continúa. La situación sigue siendo crítica y de alerta máxima. Y se mantendrá así al menos hasta hoy a última hora. Calor y viento. Las condiciones meteorologicas no acompañan. Van ya siete personas muertas (cuatro bomberos y tres civiles) y decenas de

heridos. Una situación que está cebándose particularmente con la zona centro y norte del país, entre Oporto y Aveiro, donde ya han ardido más de 10.000 hectáreas y que ha llevado ya al Gobierno portugués a declarar la situación de «calamidad» en los municipios afectados desde el sabado por los incendios. No descarta, además, recurrir al Fondo de Solidandad de la Unión Europea (UE)

Esta última medida fue decidida ayer en un Consejo de Ministros extraordinario para poder dar capoyo inmediato y urgente» a los afectados por los fuegos y mantener toda la operación de combate, segun explicó el primer ministro luso, Luís Montenegro, después de la reunión.

La situación de calamidad es una figura legal que en Portugal se puede aplicar en catástrofes de gran dimensión para adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a prevenir, actuar o reponer la normalidad.

La magnitud de la ola de incendios en Portugal se está dejando ya notar también en Galicia. Desde el antes de ayer, una enorme columna de humo fue visible en el horizonte desde la costa gallega. Ayer entró de lleno en la comunidad, dejando ciudades como Vigo completamente cubiertas por el humo procedente del país vecino y también llenando todo de un fuerte olor a quemado. Un equipo de 230 bomberos de la Unidad Militar de Emergencias de España llegő aver al país luso para sumarse a las labores de combate contra la ola de incendios rurales.

Montenegro explicó que se va a trabajar en dar alojamiento y bienes de primera necesidad a los evacuados, así como apoyo financiero, para lo que se está realizando un análisis de los daños causados por el fuego, que ha arrasado casas y empresas. Además, prometió mano dura contra los ciudadanos que provoquen fuegos. «No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón», aseguró el primer ministro.

#### Detenidos

La Guardia Nacional Republicana (GNR) anunció ayer que, entre el 14 y el 17 de septiembre, detuvo a siete personas por delito de incendio forestal. La Policía Judicial también ha realizado varias detenciones

El Consejo de Ministros del martes estuvo encabezado por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que señaló que, con los esfuerzos de combate y la previsión de que la meteorología vaya mejorando, se puede esperar que el fin de semana la situación esté «muy lejos» de lo vivido estos días.

# Un incendio en un taller de coches deja cinco afectados por inhalación de humo

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cinco personas resultaron ayer intoxicadas por inhalación de humo como consecuencia de un incendio que se desató a primera hora de la tarde en un taller mecánico en la zona industrial de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias en sus redes sociales, dos de estas cinco personas fueron trasiadadas a un centro hospitalario para atenderlas por sendas intoxicaciones, aunque su estado no reviste gravedad, mientras que las otras tres fueron valoradas por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar

El incendio afectó a un taller de chapa y pintura y provocó una fuerte humareda que se pudo ver desde distintos puntos de la capital grancanaria. Hubo que evacuar a la nave contigua debido a la gran columna de humo.

En la emergencia actuaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, una dotación de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional, ha precisado el Cecoes, así como tres ambulancias del SUC.

# +

# Óscar Valdivia Caballero

(POLICIA NACIONAL JUBILADO)

QUE FALLECIO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DIA 11º SEPTIPAIGRE DE 1, C.A. OS 77 ANOS. DE EDAD DESPUES DE RECEBIR LOS SANTOS SACIRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA.

Su esposa: Esther Ortega Umpierrez hijas Nuria Ester y Maria Cristina Valdivia Ortega, metos: Daniel y Alexis Gi. Valdivia, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendra lugar HOY JUEVES, a las 19.15 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Atlantico (Recinto Ferial); favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 2024



#### PALENCIA

#### Una joven muere y su instructor de vuelo queda herido grave al estrellarse una avioneta

Una alumna de una escuela de pilotos falleció y su instructor resultó hendo grave ayer al estrellarse la avioneta en la que viajaban en Abia de las Torres (Palencia). La avioneta realizaba un vuelo de instrucción y pertenece a la empresa FilyBy, una escuela privada de formación de pilotos con sede en el aeropuerto de Burgos de donde habia despega-

do. En su intenot viajaban el instructor, y la alumna. El aeropuerto y el Servicio de Busqueda y Rescate Aéreo (SAR) del Ejército del Aire fueron los que avisaron de la desaparición de nave que fue localizada por el helicóptero de rescate en una tierra de labor junto al río Valdavia, a unos 600 metros al norte de la localidad de Abia de las Torres. | Efe



D E P EL SEÑOR DON

### José Alberto del Rosario Rivero

QUE FALLECIÓ EN FIRGAS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. A LOS SI AÑOS DE EDAD DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA

Sus padres: Rafael del Rosario del Rosario (viudo de Angelina Rivera Pérez); su esposa: Lorena Roque Cruz, hijos: Angelina y Dylan del Rosario, nieto: Fydan; hermanos: Rafael Fernando y Danie, del Rosario Rivero, hermanos políticos, tios, sobrinos, primos y demás familia

RUFGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su incineración, que tendrá lugar HOY JUFVES, día 19 de septiembre, a las 14.00 horas, en el crematorio de Albia-San Miguel, donde se encuentra situada su capilla ardiente; favor que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 2024



D E. P LA SEÑORA DOÑA

### María del Carmen Arencibia Pérez

(CASADA CON DON PEDRO DURAN VIZCAINO)

QUE FALLECIO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DIA 00 DE SEPTIEMBRE DE 1014. A LOS 74 AÑOS DE EDAD DENPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA

Su esposo: Pedro Duran Vizcaino; hijos: Jesper y Patricia Durán Arencibia; hermano: Tomás José Arencibia Pérez; nietos. Sofia y Nestor; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora del Pilar (Plaza del Pilar, nº 13, Las Palmas de Gran Canaria), el dia 20 de septiembre de 2024, a las 19.00 horas: favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 2024

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

### 10 11 12 13 14 15 8 9 2 3 6 9 10 11 12 13 14 15

HORIZONTALES, - 1: Sacos largos y estrechos. Hombre que se gana la vida llevando recados o transportando bultos de un punto a otro. -2: Fallecimientos. Hecho con arcilla.-3: Relativo a la zona. Cáncer. Abreviatura de tamen.-4: Primero. Andar de farra, divertirse. Prefijo que significa bajo o debajo de -5: Ceda voluntariamente su sangre con destino a personas que la necesitan. Descifrar un escrito. Turbar, interrumpir, frustrar algo halagüeño o alegre. - 6: Campeón. Los que, los cuales. Relevador.-7: Simbolo del azufre. Aparecia, brotaba. Cordillera montañosa considerada la frontera entre Europa y Asia. -8: Utensilios para desenredar y componer el pelo. Recién nacidas.-9: Vallar, tapiar. Acciones de parir. En romanos, cien.-10: Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. Tildes. Símbolo del tantalio.-11: Ave corredora americana. Marcharte. Sujetan con ligaduras o nudos.-12: Se dirigia a un lugar. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Metal precioso - Afirmación. Guarnición que queda colgando a los extremos de algunas ropas, a modo de fleco. Extremo u orilla de algo.-14: Perseverante. Subirse encima de algo.-15: Pólipo solitario antozoo, que vive fijo sobre las rocas marinas. Gitano.

VERTICALES.- 1: Obstinadas, testarudas. Persona que asiste a un balneario.-2: Fertilizantes. Felicitación.-3: Tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada. Apacible, sosegada. Tengo conocimiento de algo. -4: Letra griega. Ecuanimidad. Prefijo que significa reunión, cooperación o agregación. -5: Deporte de origen escocés. Caja para depositar el voto. Satisfecho, alegre, contento.-6: Símbolo del osmio. Dotada de alas. Carcajean.-7: Abreviatura de Sur. Tenéis por cierto algo. Pone la tapa a un recipiente -8: Carenado. Mercado del ganado de cerda -9: Produzca, cause algo. Cubierta que se pone en la mesa para comer. Simbolo del carbono.-10; Caja de madera sin forrar y con tapa llana. Casualidades, azares. Apócope de mio -11: Relata. Hecho pedazos. Lago pirenaico.-12: Poseedor de algo. Que en su superficie forma granos con alguna regularidad. Organización humanitaria.-13: Letra griega. Pisos de los zapatos. Masa de harina con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento.-14: Presentes, contemporáneos. Emplear demasiado tiempo en hacer algo. -15: Palabras que designan o identifican seres animados o inanimados. Hombre que trajina con una canoa.

#### **SOPA DE LETRAS**

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

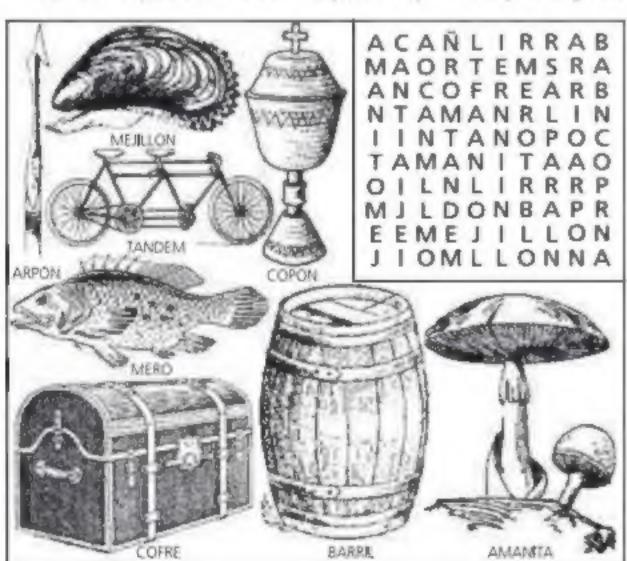

#### **AJEDREZ**

# abcde t g h

Blancas: Sisniega. Negras: Acevedo. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Cuántas pongo en algún cajón?



#### **SUDOKU**

| 9 |   |   | 8 | 4 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   | 2 |   | 1 | 3 |   |   |
|   | 3 |   | 9 | 4 |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 1 |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 8 |   |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 4 |   | 8 |   | 7 |   |   |
|   |   | 1 |   |   | 2 |   | 5 |   |
|   | 9 |   |   |   |   | 6 |   | 1 |

Dificultad media. Relienar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### **AUTODEFINIDO**

| PATOSO<br>MAMÍ-<br>FEROS<br>MARINOS       | ¥ | PRECIADO<br>VENDE-<br>DOR DE<br>TORTILLAS | ۲                                 | VIENTO<br>PERDER<br>EL EQUI-<br>LIBRIO | Y                                        | LO DE AHÍ<br>PERCIBIA<br>EL SONIDO | ¥                  |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                           |   | *                                         |                                   | Ÿ                                      |                                          | *                                  |                    |
| LUGAR PA-<br>RA TOMAR<br>EL SOL<br>ACEDÍA | > |                                           |                                   |                                        |                                          |                                    |                    |
|                                           |   |                                           |                                   |                                        |                                          |                                    | ENUNCIAR<br>FRASES |
| ATASCA<br>MEM-<br>BRANA<br>OCULAR         | > |                                           |                                   |                                        |                                          | FLÚOR<br>ORNATO,<br>ATAVIO         | - 4                |
| >                                         |   |                                           |                                   | HOGAR,<br>FOGÓN<br>VÍA<br>PÚBLICA      | *                                        | À                                  |                    |
| CLIA-<br>DERNO<br>CLORURO<br>SÓDICO       | * |                                           |                                   | Ą                                      | CONCEDE<br>INCURSIÓN<br>MILITAR<br>AÉREA | *                                  |                    |
| -                                         |   |                                           | ARGOLLAS<br>AUTOMÓ-<br>VIL INGLÉS | *                                      | Ť                                        |                                    |                    |
| MANI-<br>FIESTE<br>PARIECIDA<br>AL CORAL  | * |                                           | *                                 |                                        |                                          |                                    |                    |
| CONO-<br>CEDOR                            | - |                                           |                                   |                                        |                                          |                                    |                    |

#### SOLUCIONES

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Talegos. Ganapán.-2: Obitos, Cerámico. -3: Zonal, Cancro, TM. -4: Uno. Farrear, Sub.-5: Done. Leer. Aguar - 6: As. Quiene s Relé - 7: 5. Surgía. Urales -8: Peines. Meonas -9: Bardar Partos. C.-10: Area. Acentos. Ta.-11: Nandú. Irte. Atan.-12: Iba. Frenesi. Oro.-13: Si. Cairel Borde -14: Tesonero, Montar -15: Anémona. Cingaro.

Verticales.-1: Tozudas, Banista.-2: Abonos, Parabién -3: Linón, Serena, Sé.-4: Eta. Equidad. Com.-5: Golf. Urna. Ufano.-6: Os. Aligera. Rien.-7: S. Creèis. Cierra.-8: Carena. Perneo.-9: Genere. Mantel, C.-10: Arca, Suertes, Mi.-11: Narra Roto Ibón -12: Amo Granosa ONG -13: Pi. Suelas. Torta -14: Actuales. Tardar -15: Nombres, Cangero.

#### **AUTODEFINIDO**

Sólo horizontales.-1; D. V. T. E.-2: Cetáceos.-3: Solario.-4: Agriera.-5: Atora. F.-6: Ins. Lar.-7: Bloc. Da.-8: Cal. Aros.-9: Declare -10: Coralina -11: Sabedor.

#### AJEDREZ

1-Axg7, Txg7; 2-Dxe6+, Rh8, 3-Dxd7, Axd7, 4-Txf8+

#### **JEROGLÍFICO** -Dos en este.

(dos enes; te)

| SOPA DE LETRAS | )  |
|----------------|----|
| ACALLINRA      | W. |
| MADRIEMSR      | A  |
| ANCOFRIAR      | B  |
| NTAMANELI      | N  |
| IINTANOPO      | C  |
| TAMANITAA      | O. |
| OILMLIRRE      | P  |
| MILDONBAR      | R  |
| REMBJELLO      | 98 |
| LIOMELDNN      | A  |

| 2.15 | 618 | 41 | 2 | 5 | 1  | 2  |
|------|-----|----|---|---|----|----|
| 71   | 5 1 | 51 | 1 | 3 | 81 | 12 |
| 3    | 2 4 | 11 | b | 1 | 0. | 4  |
| 5    | 9 1 | 2  | 6 | ñ | 4  | 1  |
|      | 8 7 |    |   |   |    |    |
| 21   | 1 5 | 81 | 9 | 7 | 11 | 6  |
| ŝ.   | 1 2 | 9  | 2 | 4 | 5  | 7  |
| 0    | 7 4 | 51 | 8 | 6 | 31 | 4  |
|      | 3 0 |    |   |   |    |    |

**SUDOKU** 

# \*\*\*\*\*\* de septiembre de 2024

#### La suerte

| ONCE  | 16/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 70963 | Serie: 034         |
|       | 17/9/2024          |
| 50538 | Serie 025          |
|       | 18/9/2024          |
| 62731 | Serie: 037         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: 002         |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie 22           |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: 004         |
|       |                    |

18/9/2024

Suerte: 10

#### Súper ONCE 18/9/2024

Sorteo 1

Mi dia

10 JUN 2019

01-02-08-10-11-15-17-24-26-35-39-55-56-59-65-69-74-75-76-85 Sarteo 2

01-05-15-25-28-31-40-43-48-50-51-52-54-62-67-73-76-77-81-84 Sarteo 3

01-03-05-06-09-14-19-26-27-38-41-43-46-52-56-61-65-72-80-82 Sorteo 4

01-19-20-24-27-30-37-38-40-41 43-49-51-53-60-63-70-72-75-85 Sorteo 5

01-04-10-13-25-36-38-50-51-52-55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

| Triplex  | 18/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 386       |
| Sorteo 2 | 215       |
| Sorteo 3 | 326       |
| Sorteo 4 | 876       |
| Sorteo 5 | 446       |

#### Euro Jackpot 17/9/2024 1-3-13-24-44 Soles: 11 y 12

#### Eurodreams 16/9/2024 11-19-22-27-39-49

Bonoloto 18/9/2024 03-11-16-20-32-6B

Sueno: 1

| Euromillones      | 17/9/2024 |
|-------------------|-----------|
| 03 11 10 20 32 40 | C:49-R:2  |

| 20-30-32-41-44       |           |
|----------------------|-----------|
| El millór: GNN27244  | E1y10     |
| 10-15-17-31-42       |           |
| El million: GLJ90382 | E: 4 y 12 |

| La Primitiva      | 16/9/2024    |
|-------------------|--------------|
| 01-09-11-34-35-44 | C 13 R: 9    |
| Joker: 1229 547   |              |
|                   | en la lange. |

|                   | 12/9/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08-10-22-36-44-45 | C 28 R 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Joker: 2 445 600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | The State of the Contract of t |

14/9/2024 09-11-19-23-44-46 C 24 R 8 Joker, 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4

SE RECOMMENIOS COMPROBAR LOS DATIOS EN LAS PAGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES.

#### Intervalos ocasionales

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). Elaboración propia.

Gran Canaria: Nubosidad alta en general, con algunos intervalos en el norte por la mañana, y en el este y vertientes sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las minimas. Viento flojo predominando la componente norte, con algún intervalo de moderado en las vertientes este y oeste. Fuerteventura y Lanzarote: Nubosidad alta en general, con algunos intervalos en litorales este y oeste durante la madrugada y primeras horas. Viento flojo predominando la componente norte. Tenerife: Nubosidad alta en general, predominando los intervalos nubosos en las vertientes norte y los cielos nubosos en las vertientes sur. Probables Iluvias en general débiles y ocasionales, principalmente de madrugada en el norte y por la tarde en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en medianias y cumbres. La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos con nubosidad alta en general, tendiendo por la tarde a nublado con probables lluvias débiles. Viento flojo de dirección variable.



#### El mar

Variable 1 a 3, arreciando temporalmente a N o NE 3 o 4 en costas sureste y peste. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del N de 1 m. disminuyendo.

#### Crepúsculo Mareas HORARIO **ALTURA**

MATUTINO VESPERTINO 20.54 h. NAUTICO 6.59 h.

#### 20.26 h. CIVIL. 7.26 h. Lanzarote

# 270-190 0 Fuerteventura

#### El sol

Sale a las 7.50 horas. Se pone a las 20.03 horas.

#### La luna

Sale a las 21.03 horas. Se pone a las 9.11 horas.

#### FASES

Martes 24 de septiembre, cuarto menguante; martes 2 de octubre, luna nueva: jueves 10 de octubre, cuarto creciente: jueves 17 de octubre, luna llena.

#### Próximos días **Viernes**

250 - 220 Sábado 240 - 210

Domingo 250 - 210

Lunes 250 - 220

#### **GUARDIA DE 24 HORAS**

La Palma

210-190

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Hierro

240-210

 C/ León y Castillo, 163 - Sector Arenales. 928243317

PLEAMAR 240 h. - 14.55 h. 275 - 297

BAJAMAR 8.37 h. - 21.05 h. 0.18 - 0.11

1

260-220

13

La Gomera

- C/ Juan Ramon Jiménez, 43 Junto Mercado Altavista - Ciudad Alta, 928201104 C/ Pérez Muñoz, 56 - Sector Puerto. 928461202
- C/ Francisco Inglott Artiles, 23 A Barnada de Zárate, 928310387

#### **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ Francisco Palomares, Parcela 16, Finca 9, C.C. Puerto de Las Nieves 928886004

Agüimes-Ingenio: C/ Carlos V, nº 2 Esq. Pedro Valerón - Carrizal, 928780630 (Hasta las 22.00 horas), C/ Juan Alvarado y Saz, 48 - Aguimes, 928781829

Arucas: C/ La Purisima 37 - Santidad. 928600129 Firgas: Pasaje Las Marganitas - Cambalud

928623104 Gáldar-Guía: Lomo Guillén s/n. local nº 2.

1ª Fase de Residencial Las Huertas, finca nº 15 (Guia), 928895047 (Hasta las 22.00 horas). C/ Capitán Quesa-



da, 6 (Gáldar), 928881351 La Aldea de San Nicolás: C/ Dr. Fleming, numero 123, 928892317

Gran Canaria

Mogán: C/ Francisco Navarro, 62 (Arguineguin - Mogan). 928736778

Moya: C/ Pio XII, 4 - Trujilio, 928610390 San Bartolomé de Tirajana: CCentro Comercial San Agustin - Playa de San Agustin, 928762018

San Bartolomé de Tirajana (casco): [/ Tamarán, 11 - (Tunte), 928127035 San Mateo: Avda, Tinamar, núm. 12. 928660466

Santa Brigida: Carretera a la Angostura, num. 24. 621322863 - 928648300 Santa Lucía de Tirajana: C/ Bécquer, 21 -Onila Baja - Sardina del Sur. 928757173 Telde: C/ Juan de Diego de la Fuente, 50 Teror: Paseo González Díaz. 28 Valleseco: C/ León y Castillo, núm. 22, 928618029

Valsequillo: C/ Juan Carlos I, num. 7. 928705033

#### LANZAROTE

Arrecife: C/ Felipe II, num. 3 - San Francisco Javier, 928936980

Tias: Avda. de Las Playas, 75, C.C. Costa Mar, Local - 19, Puerto del Carmen Yaiza: C/ Vista de Vaiza, num 60 - Local A Haria: (Hasta las 22.00 horas). C/ Villanueva, 17 - Mala, 928529675 Teguise: (Hasta las 22.00 horas). Avda.

Gran Aldea, 67 - Teguise. 928845284 Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00 horas). C/ Dr. Cerceña Bethencourt, 10, San Bartolomé de Lanzarote

#### **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Casti-No. Avda. El Castillo. 928163160 La Oliva: Avda, Ntra, Sra, dei Carmen. num. 44 - Corralejo, 928866020

Morro Jable-Jandia: C/ Las Afortunadas, 1- Locales 54, 55, 56 - Edificio Paim Garden. Jandia, 928540272

Puerto del Rosario: C/ María Estrada, 14 Esquina C/ Andalucia (Fabelo) Tuineje-Gran Tarajal: C/ Princesa Tamonante, 24 - Gran Tarajal, 928870117

#### Atentos a...

#### **EL HORMIGUERO** 20:45 Antena 3

El programa cierra la semana con la visita de lujo de los actores Antonio Banderas y Marta Ribera, que vienen para hablar de Gypsy, el nuevo musical que van a estrenar por todo lo alto en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo 25 de octubre.

#### ¿CÓMO NOS REÍMOS!

21:00 La 2

El programa le dedica un monográfico a José Mota, cómico que lleva más de 25 años ligado a Televisión Española. El espacio hace un repaso a sus especiales de Navidad y a sus programas semanales, que han durado más de 12 años, ya en solitario, después de Cruz y Raya.

#### LA SOMBRA DEL REINO

21:30 h. Be Mad [\*\*\*] ► Acción. 2007. Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos. Dirección: Peter Berg. Intérpretes: Jamie Foxx, Chris Cooper. 110 min. Color.

■ Ronald Fleury es un agente especial muy inteligente al que acaban de encargar la misión de su vida.

#### MORTAL KOMBAT

21:30 h. laSexta [ \* \*] ► Aventura, 2021, Estados Unidos. Dirección: Simon McQuoid. Intérpretes: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks. 110 min. Color.

■ El luchador de MMA Cole Young desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un Cryomancer sobrenatural, para darle caza.



#### MAMÁ O PAPÁ

21:45 h. Antena 3 [ \* \*] ► Comedia. 2020. España. Dirección: Dani de la Orden. Intérpretes: Paco León, Miren Ibarguren, Sofia Oria, Ester Expósito, Miguel Fernández. 90 min. Color.

■ Víctor y Flora son un matrimonio que en el momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas.

#### **59 SEGUNDOS**

21:50 La 1

Espacio de actualidad política que cuenta con una mesa de discusión en la que distintos periodistas especializados debaten sobre diversos temas con un tiempo delimitado.

#### 2 FAST 2 FURIOUS. A TODO GAS 2

21:55 h. FDF [\*\*] ► Acción. 2003. Estados Unidos. Dirección: John Singleton. Intérpretes: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris, 107 min. Color.

■ Brian O'Connor es detenido por sus antiguos jefes del FBI por participar en carreras de coches clandestinas. La manera de limpiar su expediente es volver a trabajar para ellos como agente infiltrado en una banda mafiosa.

#### La1

05.00 Telediario matinal 07.00 La hora de La 1

09.40 Mananeros 13.00 Telecanarias 1

13.10 El gran premio de la COLUMN

14.00 Telediario i

14.50 Telecanarias 1

15.15 El tiempo 15.10. Salon de te La Maderna

16.30 La Promesa

17.30 Valle Salvaje

18.25 El cazador 19.30 Aqui la Tierra

Presentado por Jacob Petros.

20.00 Telediario 2 Presentado por Marta Carazo. Con la colaboración de Arsenio

Carlada. 20.40 La Revuelta

Presentado por David Broncano. Con la colaboración de Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce, Sergio Bezos, Lala Chus, Valeria Ros, Yunez Chaib, Pabio Ibarburu, Pantomima Full y Ernesto Sevilla.



21.50 59 segundos Presentado por Geroma Nierga. 00.15 Nuestro cine

"Loving Pablo"

Uno de los mayores narcotraficantes de la historia, Pablo Escobar, mantiene una apasionada y tormentosa aventura amorosacon la periodista colombiana más. famosa del momento, Virginia Vallejo, mientras su reinado del terror destroza el país entero. 02.05 La noche en 24 horas

Presentado por Xabier Fortes.

04.35 Noticias 24 horas

#### La2

05.30 Inglés online TVE 06.25 Zoom tendencias

07.15 into the blue Oil Co. President the Beauty

DRL RD Arms flavy finishing 08.55 La aventura del saber

09.55 La 2 express

ID-DS Departments I 10.55 Al filo de lo imposible

E.FS Las rutas E Ambresio (2.25. Mañastas de cimi

'El vengador del Sur'

13.45 Curro Jiménez

14.45 Saber y ganar

15.30 Grandes documentales 17.689 Decumental

17.55 Grantchester

18.40 Culturas 2 19.15 Mi familia en la

mochita

Old to have extraordinarias de George Clarke



20.30 Cifras y letras

Concurso presentado por Altor Albirna. Con la colaboración de Elena Herriziz y David Calle.

21.00 ¿Cómo nos reimos! Los clásicos. El programa recuerda aquellos humoristas clásicos. que fueron, son y van a ser referente para varias generaciones y que fueron pionenos del humor en Televisión Española.

23.00 LateXou con Marc Giro

HO.10 pky, Carmen! 01.10 Festivales de verano

02.20 Documenta2 03.10 Las rutas D'Ambrosio

04.05 Into the blue

04.55 La 2 express

#### Antena 3

US-DO VEGIAL

05.15 Noticias de la manana. 07.55 Espejo público

12.20 Cocina abierta con Karlos Argulñano

12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias I

Presentado por Sandra Golipe.

14.30 Deportes

14.35 El tiempo 14.45 Sueños de libertad

16.00 Y ahora Sonsoles 19.00 Pasapalabra

20.00 Antena 3 Noticias 2 Presentado por Vicente Vallés y

Esther Vaguero. 20.30 Deportes

20.35 El tiempo

10.4% El hormiguero

El programa cierro la semana con la visita de lujo de los actores Antonio Banderas y Marta Ribera, que vienen para hablar de Gypsy. el nuevo musical que van a estrenar por todo lo alto en el Teatro del Soho CalisaBank de Málaga el próximo 25 de octubre. Banderas dirige y produce este nuevo espectáculo en el que Marta Ribera es.



21.45 El peliculón 'Mama o papa'

Victor y Filora son un matrimonio que en al momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas. Entonces empiezan una disparatada competición para no conseguir la custodia de sus

SFES PAUCS All HS Cow

'Al final del camino'

#### Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro

06.30 (Toma salami: 07.25 Callejeros viajeros

Singapur y Nueva Zelanda

09.25 Viajeros Cuatro

- Vietnam (TZ). 10.30 En boca de todos

Presentado por Nacho Abad.

13.00 Noticias Cuatro Presentado por Alba Lago.

13.55 ElDesmarque Cuatro Presentado por Manu Carrello.

14.10 El tiempo 14.30 Todo es mentira

Programa de humor presentado par Strzo Meside.

17.00 Lo sabe, no lo sabe Concurso presentado por Xuso

Jones. 15.00 [Boom!

Concurso presentado por Christian Gälvez.

19.00 Noticias Cuatro Presentado por Diego Losada y

Monica Sanz. 19.45 ElDesmarque Cuatro

Presentado por Ricardo Reyes... 20.00 El tiempo 20.15 First Dates

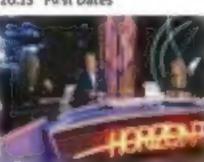

21.50 Rucinmte

Presentado por ilier Jiménez, Conla colaboración de Carmen Porter. 00.50 ElDesmarque madrugada Presentado por Ricardo Reyes. OL30 The Game Show

Presentado por Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero. 02.10 En el punto de mira

se va de fiesta. 04.30 Pure Cuatro

#### Tele 5

07.55 La mirada critica L. Bl. Various a we

14.00 Informativos Telecinco Presentado por Isabel Jimienez y Angeles Blanco.

14.25 ElDesmarque Telecinco

14.40 El tiempo

14.45 El diario de Jorge 16.30 TardeAR

19.00 Reacción en cadena 20.00 informativos Telecinco

Presentado por Carlos Franganillo y Leticia Iglesias.

20.35 ElDesmarque Telecinco 20.45 El tiempo



20.50 Gran Hermano

Presentado por Jorge Javier. Väzquez. Tras la salvación de-Nerea, dos de los tres nominados. Juan, Luis ii Öscar, van a ser expulsados. Posteriormente, los concursantes de la casa oficial afrontan una sorprendente ronda. de nominaciones especiales en las que el teléfono que estáformando parte de la prueba semanal va a jugar un papel importante, Finalmente, el espacio ofrece una amplia selección de imágenes de la última hora de la convivencia en ambas casas. prestando especial atención a los esfuerzos de Luis y Violeta y las mellizas Lucia y Silvia para mantener sus falsas identidades ante el resto de sus compañeros. y las novedades en la relación de James y Wanessa, entre otras

**01.00** Gran Madrid Show OLZO (Toma salami)

#### La Sexta

05.00 Minutos musicales

05.30 Ventaprime 06,00 Previo Acuser 2's

08.00 Aruser@s 10.00 Al rojo vivo

Presentado por Antonio García Ferreras.

13.30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición

Presentado por Helena Resano.

14.15 Jugones

14.30 La Sexta meteo 14.45 Zapeando

16.15 Más vale tarde 19.00 La Sexta noticias 2ª

edition Presentado por Cristina Saavedra

y Rodrigo Bidzovez. 20.00 La Sexta Clave

Presentado por Joaquin Castellón. 20.20 La Seria meteo

20.25 La Sexta deportes 20.30 El intermedio



21.30 El laquillazo

'Mercal Kerria' El luchador de MMA Cole Young desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un Cryomancer sobrenaturali, para darle caza. Cole teme: por la seguridad de su familia ». siguiendo las indicaciones de Jax, un comandante de las Fuerzas Especiales que tiene la misma extraña marca de dragón con la que nació Cole, va en busca de Sonya Blade.

00.00 Cine

"El triángulo del diablo" 01.40 Pokerstars

02.20 Play Uzu Nights

#### TV Canaria

07.45 Buenos días, Canarias 11.25 |Toda una vida! 25 años

contigo D.DO Peris al dia

14.30 Telenoticias 1 Presentado por Paco Luis

Quintana. 15.10 El Bempo 1

15.15 TN Departes 1

15.30 Cogeme si puedes 16.30 Cine

'Los caballos salvajes de

Hillesund'

18.10 Escapadas

19.05 Videoclip Tu luz, 25 años

contigo 19.20 ¡Toda una vida! 25 años

CHARTERING

19.50 Como en casa 20.30 Telenoticias 2

Presentado por Priar Rumeu. 21.10 El tiempo 2



21.30 Una hora menos

Presentado por Victorio Pérez. Espacio divulgativo centrado en la mirada al territorio y sus habitantes a través de la meteorología, la ciencia, el medio ambiente y el patrimonio. Todo ello con especial atención alsector primario de las islas, al mundo rural y a los pueblos.

22.30 Después del volcán: las

voces y los ecos 23.35 Los dias que vivimos

01.50 ¡Toda una vida! 25 años contigo

02.20 Cogeme si puedes 03.16 Una hora menos 04.05 Ponte al dia



# LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramirez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Teléfono: 928 479 400





«Voy a tener un bebé/ Lo vestiré de mujer/ Lo incrustaré en la pared». El estribillo de la canción Voy a tener un bebé no dejaba lugar a dudas en aquel 1983. Por si acaso, añadía los inspirados versos «Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar», «Le enseñaré a vivir de la prostitución», «Le enseñaré a matar», La Movida, ya se sabe, aunque los intérpretes y autores Almodóvar y McNamara se arriesgarian hoy a transitar por la Audiencia Nacional para justificarse.

Cuarenta años después, Almodóvar es el Pedro más criticado de España, por encima de Satánchez. Y lo más arriesgado que ha acometido el papá de Lucifer es una adaptación de tres relatos de la descatalogada Alice Munro en Julieta, que hoy le costarian una condena del Tribunal Woke, más duro y antediluviano que la Audiencia Nacional.

Los cursis almodovarianos, perdón por la redundancia, insistirán en que su gurú ha evolucionado desde que soñara con tener un bebé. Se identifica a los clérigos porque corroboran a cada estreno que «es la mejor película de Almodóvar hasta la fecha». Esta superación egoista defrauda a quienes prefeririamos la comparación con títulos de otros autores.

Pedro Bis aporta un hito a la historia española, el momento en que se fastidió la Transición. Algunos eruditos apuntan al 23F, otros lo retrasan al referendum de la OTAN. Como espectador de uniforme militar en una sala de Madrid que probablemente era Alphaville, la iluminación de la decepción fue Pepi, Luci y demás. El país abdicaba de Berlanga para ingresar en una vulgaridad escatológica con maldita la gracia y que pronto desembocaría en un cine moralizante, pedagógico, activista.

#### Alice Munro parece inevitable

De ahí el alivio de las victimas de Almodóvar cuando la insoportable Dolor y gloria, donde se exige del espectador las suspensión de la incredulidad que transforma al olimpico Antonio Banderas en doppelganger del director, fue postergada en Cannes por Parásitos. Cine berlanguiano Made in Korea, vuelta a las raíces de la picaresca española.

Supongo que estamos aquí por el León de Venecia, otro ejemplo de que Almodóvar no merece ser profeta en su tierra. La habitación de al lado adormece desde el tituMiel, limón & vinagre

### Pedro Almodóvar

CINEASTA



Matías Vallés

# El Pedro más criticado

lo, provoca el mismo cansancio previo que sus desfasadas protagonistas, Julianne Moore o Tilda Swinton. Hoy queremos a Mia Goth, Zendaya, Selena Gómez o incluso a Blake Lively, aunque compita en generación de odios con el director manchego.

Se alegará con propiedad que es injusto a la par que cruel demoler una película que no ha sido examinada. Totalmente de acuerdo, pero esta ley decae cuando no piensas ver 'La habitación de al lado' aun-

que sea la única oferta de la cartelera. Bajo esta precisión, puedes criticarla libremente, sin miedo a que tu perspectiva se pervierta. Lo cual

lleva a la pregunta fundamental:

¿Cómo se consigue la liberación de Almodóvar? Ayuda haber visto Dolor y gloria, pero el cupo queda cubierto en el intercambio de niños sin sentimentalismo ni sentido alguno de Madres paralelas. En cuanto al riesgo de arrojar al bebé



baño, las virtudes almodovarianas, que las hay, quedan refugiadas en películas rodadas en España por iranis como

Asghar Farhadi. Así es, la monumental Todos lo saben, la obra que Pedro ya no sabria crear. No sé si les he advertido de que su cumbre sigue siendo Átame, que hoy no podria escribirse, y mucho menos rodarse.

FABIO RISTRACI / BFE

En todo caso, la gloria que se au-

toadjudica Almodóvar no consiste en ganar un festival en una ciudad en proceso de extinción, poralguien que tiene que hacerio pese al mejor buzz de El brutalista. La verdadera inmortalidad. compartida con Messi o Shakira, consiste en practicar el malabarismo fiscal y emerger inmune en el aprepopular. Juro que volveré a ver un Almodóvar si rueda algo sobre su conexión con los Papeles de Panamá.

> Los mejores directores del momento son directoras, pero nadie ha reparado en este detalle porque las salas están despobladas. Entre tuit y tuit, apenas si queda nos tiempo para leer las críticas a La habitación de al lado, que sobresalen por ser absolutamente intercambiables. Lo peor de Almodóvar siguen

siendo los almodovarianos, inquisidores que miden hasta los segundos de retraso del PP y la Familia Real en compartir la exaltación española en la república veneciana.

Almodóvar ya rueda en inglés, como todo el mundo, pero en su caso se le adjunta una granítica fortaleza de carácter. El idioma no importa, el cineasta sigue simbolizando la imagen de España que fascina a los extranjeros y frente a la que desearíamos ser extranjeros. Sin lograrlo.



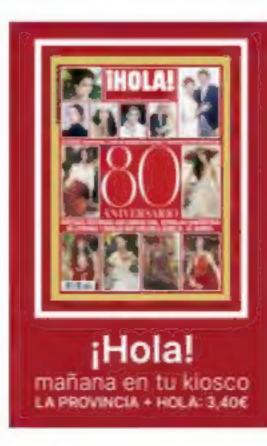

